

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



þ

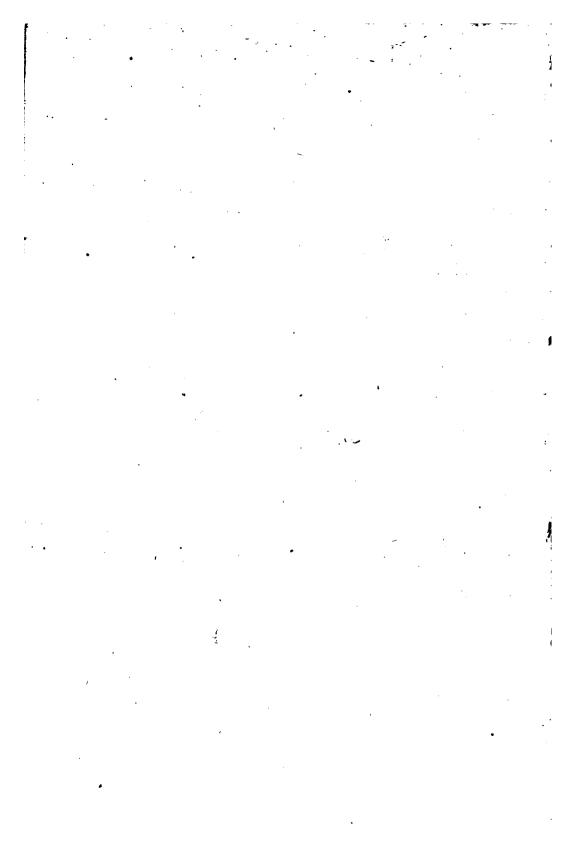

# POETI FRANCESCANI

IN ITALIA

NEL SECOLO DECIMOTERZO

# OPERA DI ANTICOZANAM

RECATA IN ITALIANO

DA PIETRO FANFANI



PRATO

TIPOGRAFIA F. ALBERGHETTI E C<sup>1</sup>.

MDCCCLIV

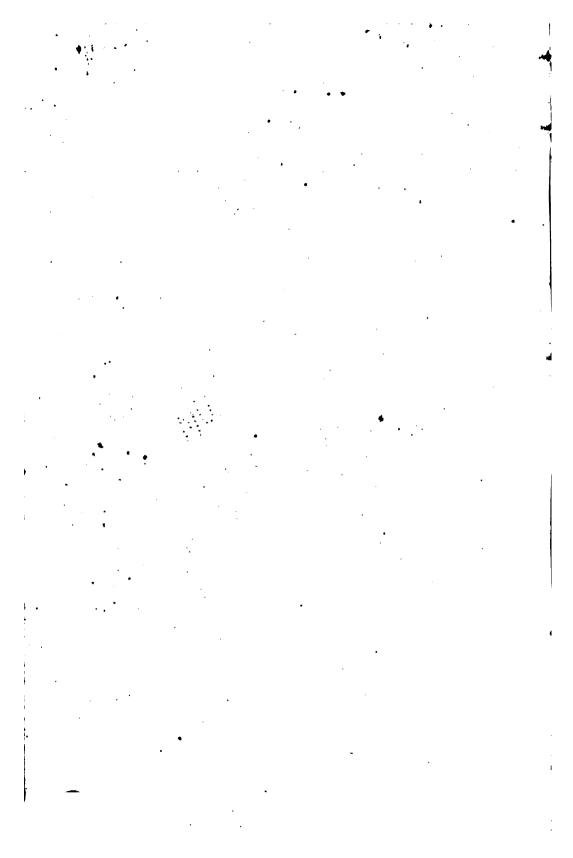

#### AL REVERENDESSIMO PADRE

## VENANZIO DA CELANO

LETTORE EMERITO DI SACRA TEOLOGIA, GIÀ MINISTRO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI S. BERNARDINO NEGLI ABRUZZI, GIÀ SEGRETARIO GENERALE DELL'ORDINE, GIÀ PROCURATOR GENERALE DEI RIFORMATI, TEOLOGO NEL REAL CONGRESSO DI MADRID PER LA IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA, CONSULTORE DELLA SACRA CONGREGAZIONE DE'VESCOVI E REGOLARI, NELLA PRESENZA DEL SOMMO PONTEFICE ESAMINATORE DE'VESCOVI, MINISTRO GENERALE DI TUTTO L'ORDINE DE'MINORI, COMMISSARTO, VISITATORE E RIFORMATORE APOSTOLICO.

Un libro che fa tanto onore all'Ordine da V.

P. governato non ad altri può con più ragione intitolarsi che a voi, infiammato come siete nell'amore di esso Ordine, a voi che, invitto ad ogni estacolo e sordo sapientemente ad ogni rumore, tutto l'ingegno e tutto l'animo ponete nel farlo prosperare e nel fargli rendere frutti sempre più degni della gentile sua pianta, così mantenendo evo lo spirito del santo Fondatore, come aggiugnendo nobili e gravi discipline all'antico insegnamento, e dando novella e più ragionevol disposizione agli studi nelle scuole minoritiche. È

vero che quella veste graziosa e di schietta eleganza, onde l'autore vestiva l'opera sua, io gliela ho scambiata ad una vil gonnelluccia mal addosso e cenciosa, e così vi comparisce dinanzi; ma, anche vestita di cenci, è pur sempre gentile una gentile persona; e voi dall'altra parte siete capo di tal Religione che della povertà è cresciuta e fiorisce, è siete figlio a tal padre che ogni delizia aveva dalla povertà ed amavala di tenerissima affetto. Per la qual cosa non dubito punto che l'esser vestita da povera, faccia dispetta la mia offerta agli occhi vostri, ma sono anzi certissimo

che le sarà cagione di trovare appresso voi lieta accoglienza e di esservi caramente raccomandata, il che è cima d'ogni mio desiderio.

Dio prosperi voi, e per voi l'Ordine vostro: e baciandovi la mano, mi vi offro con umile riverenza

Di V. .P. Rev. ma

Firenze, 31 gennajo 1854.

dev.<sup>mo</sup> obbed.<sup>mo</sup> come figliuolo Pietro Fanfani • • . 



### AVVERTIMENTO DEL TRADUTTORE

Era già disegnata e già cominciata a colorire per questo libro una prefazione assai larga, quando la morte dell'illustre autore venne a scompigliare tal disegno ed a confondere tai colori, per forma che il luogo di essa debb' essere ora occupato dalla bellissima biografia dell'Ozanam scritta dal signor Ampère, che ho tradotta a bella posta per qui; ed io dovrò starmi contento al porle innanzi il presente magro avvertimento, per dare succinto ragguaglio di alcune cose che hanno stretta relazione con l'opera che si tra-

L'Ozanam si duole nella sua opera di pon aver potuto vedere la Dissertazione del P. Affò sui cantici volgari di s. Francesco, e di non potere con fondamento ragionare della loro autenticità di non poter,

duce: la prima delle quali si è questa.

dico, ascertare se il Santo ne componesse quanti alcuni gliene dànno, e se anche il Cantico del sole fosse da lui scritto in versi, come da alcuni è stato stampato. Tal Dissertazione per altro gli fu data a leggere dal P. Frediani, venuto che e' fu in Italia, ed egli si disponeva a farvi sopra un lavoro critico, che avrebbe arricchito questo libro, come, tra le altre, il 27 luglio scriveva a me: « Ammalato come sono da qualche giorno in qua, mi tocca a indugiare quel lavoro che ho detto di fare sulla Dissertazione del P. Affò e sulle poesse di Ugo Panziera; ma spero di potermene occupare nella settimana che viene: » il male per altro aggravò, e un mese dopo quella cara vita era spenta. Il perchè io torno nel primo proposito di toccare appena un motto circa la ricordata Dissertazione, tanto che faccia accorto il lettore a saper temperare ciò che nel corpo dell'opera si dice rispetto all'autenticità dei Cantici di s. Francesco. E come un breve sunto della Dissertazione era già stato fatto dal cavalier Pezzana, e riportato da Cesare Guasti in una nota alla sua elegante traduzione della Ștoria di san Francesco scritta dal signore Chavin de Malan, la qual nota contien pure altre cose appartenenti alla soggetta materia, così me la farò prestare da lui, e qui la recherò per intero, come quella che dirà più e meglio di ciò che avessi potuto far io. » Per amor di verità dirò che gl' Italiani non hanno » ignorati e neppur dimenticati i Cantici (Poemi, co-

» me vuole l'A.) che vanno col nome di s. Francesco. Sono anzi tenuti tuttora in pregie da coloro » che attendono allo studio della lingua, ed hanno dato che fare sì per il passato, come recentemente, a parecchi nostri eruditi. A'quali tutti va innanzi per dottrina e per senno il p. Ireneo Affò m. o. col libro intitolato: De'cantici volgari di san Francesco d'Assisi, dissertazione ec. In Guastalla, presso Luigi Allegri, 1777, in 8. « Toglie in essa a provare Ireneo non aver Francesco d'Assisi avuto lo spirito a Poesia formato; non essere in versi il più famoso Cantico di lui rimastoci, gli altri a lui attribuiti e veramente scritti in versi non essere farina del suo sacco. Egli stesso scriveva al Padre Mazza d'avere cacciato fuor del Catalogo de' poeti Italiani il suo san Francesco ripostovi ma-» lamente dal Wadingo, dal Crescimbeni, dal Quadrio e da altri. Buone ragioni egli adduce a sostegno della sua sentenza, nella quale vennero tutti coloro che aveano fior di letteratura. Quindi molto il plauso che ne sentiva da tutte parti, e molte le ricerche del libricciuolo, ora fattosi assai raro. Leggesi tutto di con piacere e buon frutto. A troppo scarse parole tentò il Valeriani rimpossessare di questo Santo il nostro Parnaso. Ignoro se alcuno si ponesse sotto la sua bandiera. « Così il mio dotto e sopra modo caro cav. Angelo Pezzana nella Vita del-» l'Affò, ch'è il tomo sesto parte prima delle sue ce» lebrate Memorie degli scrittori e letterati Parmigiani » ec. Parma, dalla ducale tipografia, M. DCCC. XXV., » in 4. — All' Affò, che l' A. nostro (1) non rammen-» ta neppure, accostossi nuovamente il sig. E. J. De-» lécluze nella sua bella trilogia: Grégoire VII. » Saint François d'Assise. Saint Thomas d'Aquin. » Paris, J. Labitte, 1844, in 8. Recente ma non » troppo valoroso oppugnatore del p. Affò surse Fran-» cesco Paoli sacerdote dell'istituto della carità, coi » suoi Cantici di san Francesco d'Assisi (testo di lin-» gua) illustrati. Torino, per Giacinto Marietti, 1843, » in 8. — Poichè il sig. Chavin non si è curato di » dire le ragioni per cui vuolsi s. Francesco poeta » e autore dei Cantici, io non mi credo tenuto a » sporre quelle di chi sente altrimenti. Basti il dire, » che da un discorso del Paoli (fac. 40) si potrebbe » dedurre, che come san Francesco è il vero autore » del Cantico In foco l'amor mi mise ec., così Gesù » Cristo è autor dell'altro Amor di caritate ec. ».

È da avvertire altresì il lettore che san Bernardino da Siena, la cui autorità si cita dall'Ozanam a conforto dell'autenticità dei Cantici reputati a san Francesco, non fa in questo caso autorità di niun peso, sì perchè visse ben due secoli dopo il Santo, e sì ancora per le altre ragioni che il medesimo Affò allega nella citata dissertazione.

<sup>(1)</sup> L'autor nostro, cioè il signore Chavin de Malan.

Dovrei qui informare il lettore da che stampe o codici sono estratte le varie composizioni o di prosa o di versi, che fanno corredo al libro; ma parvemi più opportuno il farlo composizione per composizione al suo luogo. Dell'opera dell'Ozanam che dovrò dirne io? che dovrò io dire della mia traduzione? L'opera dell'Ozanam è scritta con tal grazia e con tale affetto, che non può se non mettere in amore e in riverenza appresso i Francesi i figliuoli di san Francesco e i fratelli di que' Poeti francescani, così l'uno come gli altri da lui ritratti con tanto amabili e leggiadri colori; e non può se non infiammare quella nobile e religiosa nazione a secondare ed ajutare con ogni efficacia il ripristinamento dell'Ordine minorita in Francia, dove per lo zelo del P. Giuseppe Ariso è istituito un noviziato che ha già il favore de' più illustri vescovi, non che di molte persone qualificatissime. Recata poi così disadornamente in lingua italiana troverà essa tanti lettori che riesca a niuna utilità? Se io penso alle cure spesevi attorno, ed alle gravi difficoltà occorsemi nel tentare di spogliarla di quella sua sembianza francese, per rivestirla al possibile della italiana (chè l'una è tanto simile all'altra, e pur sono d'indole tanto diversa), mi conforto che in tutto non sia per parer dispregevole nè per tornare in tutto vano il presente lavoro; ma se considero dall'altra parte quanto son dispari le mie forze ad un'impresa che è delle più malagevoli, richiedendosi in chi traduce cognizione più che profonda di ambedue le lingue e qualità di valente scrittore, ben mi accorgo non poter io fondare in altro la mia speranza che nella indulgenza de'lettori, la quale non mi fallirà certo da tutti i discreti; non garrendomi la coscienza di aver lasciato indietro o studio o fatica veruna per fare tutto quel meglio che era da me.



# **BIOGRAFIA**

DI

### FEDERIGO OZANAM

SCRITTA

DA G. G. AMPÈRE

La Facoltà di scienze perdeva, non sono ancor quattro mesi, un segnalato professore, vo' dire Adriano di Jussieu, ed oggi è colpita di simile sventura la Facoltà di Lettere; chè il più giovane de'suoi professori, quel professore eloquente e dotto ad un' ora, caro alla gioventù, amato dai colleghi, onorato da tutti, l'Ozanam io dico, è morto non ha guari compiuto appena il quarantesimo anno: e chi, poco tempo addietro, in questo foglio medesimo (1) rendeva pietoso omaggio a un amico di tutta la vita, oggi si trova a dover rendere simile ufficio a un amico di più giovane età. Ah! questi dovea sopravvivermi, ed io faceva disegno che egli un giorno avrebbe dedicato affettuose parole alla mia memoria!

Federigo Ozanam, bisnipote dell'Ozanam matematico, il qual fu uno dell'Accademia delle scienze, e di cui scrisse l'elogio Fontenelle, nacque il 23 di aprile del 1813 a Milano, quando essa città era tuttor della Francia, com'egli era sollecito di far notare con assai calore a' pubblici ufficiali austriaci allorche andava in Italia. Suo padre fu uomo di singolare fermezza d'animo: di quarant'anni ebbe il coraggio d'andare a

esercitar la medicina in Italia, ed ebbe il merito di farvisi valentissimo medico. Rientrando gli Austriaci a Milano, egli torno in Francia, e posossi a Lione patria di sua moglie, co' tre figliuoli che allora aveva: il maggiore, che adesso è prete, il secondo che fu Federigo, e una femmina che morì di 19 anni, dopo aver dato a Federigo la sua prima educazione. La madre di Ozanam avea genio alle lettere e alle divozioni: era pia e molto caritatevole: e suo marito che avea gli stessi sentimenti, ma che temeva per essa a cagione del suo affaticarsi in quelle frequenti visite che andava facendo a' poveri, qualche volta gliele proibiva; ma allora che accadeva? i due sposi scontravansi a un quinto piano, cogliendosi l'un l'altro, con rossore scambievole, in flagrante delitto di carità.

Non pongo a caso questi minuti ragguagli de' genitori di Ozanam, come quegli che son bene un commentario della sua vita, la qual sempre fu informata alle tradizioni della materna pietà, ed occupata in opere caritative. Suo padre, buon latinista, lo avvio agli studi classici, che furon da lui seguitati e compiuti nel collegio di Lione, dove ebbe non pochi premi: ma ciò che veramente fu stabile fondamento al suo stato avvenire, mentre stette in collegio, fu l'aver per maestro di filosofia l'ab. Noirot. Coloro che hanno studiato sotto l'ab. Noirot confessano tutti d'accordo che esso aveva una rara abilità per dirigere e addestrare ciascuno secondo la propria vocazione. Co' giovani egli procedeva alla socratica: quando vedea venire alla classe di filosofia un rettorico gonfio delle buone prove da esso fatte, e che si teneva per un gran che, come per esempio un Eutidémo o un Gorgia, il Socrate cristiano si rifaceva, anch' esso, dal tirare il suo alunno a confessare che non sapeva niente affatto: quando poi lo avea per suo pro schiacoiato sotto la propria debolezza, porgevagli la mano, ed insieme con lui investigava e gli additava ciò ch' e' poteva fare. Il dominio che quest'abile maestro ebbe sul giovane spirito di Ozanam, segnò e stabilì il corso de' suoi pensieri. Liberato per

opera del medesimo dal tormento del dubbio che eragli passato per l'anima, fu per innanzi fermissimo credente, accoppiando con la fede più pura il più illuminato amore della scienza e del bello:

Uscito dal collegio entrò in uno studio, perche volevan farlo notaro, e spese due anni in occupazioni che poco gli andavano a genio; ma la noja di sua condizione la consolava dipingendosi a modo suo il futuro stato di notaro, come quello che potesse dargli agio a compiere un poema epico in versi latini sulla Presa di Gerusalemme fatta da Tito, del quale, minutando scritture, ordiva con suo gran diletto la tela. Ma nelle ore d'ozio davasi ad altre occupazioni ben più fruttuose che la Presa di Gerusalemme. Nel tempo che studiava il diritto imparò la lingua inglese e la tedesca, incominció a studiare l'ebraica, e leggeva di continuo. A questo modo, di diciotto anni e non bene, fu in grado di dar fuori un opuscolo contro il sansimonismo, nel quale scorgesi la giovinezza dell'autore, ma che merita nondimeno di esser ricordato per quel sincero e animoso sentimento che moveva un giovane oscuro a entrare in isteccato contro una setta che pure noverava degli uomini d'ingegno, e le cui predicazioni avean pure avuto una qualche accoglienza. Tale scritto è notevole anco per questo, che già vi si trovano in potenza le qualità più belle che poscia fiorirono in Ozanam: un finissimo gusto, benchè tuttora novizio, per la erudizione bevuta alle più variate sorgenti: assai calore: voli di fantasia: e, con tutta la convinzione stabilissima circa alle cose, grandissima temperanza verso le persone. Di buon grado io fo notare in esso libro quella liberalità di idee che faceagli scorgere qualcosa di pregiabile anco nel campo avversario, ed onorare magnanimamente, a mo'd'esempio,

Quando Ozanam fu dalla famiglia mandato a Parigi a studiare giurisprudenza, ebbe la sorte, e sempre ne fè gran

con questo libro, cattolico quanto altro mai, le lotte che sosteneva la filosofia spiritualista contro il materialismo. conto e sempre ne ringraziava la Provvidenza, di stare due anni in casa di mio padre. Da quel momento, ciò fu nel 1831, cominciammo ad esser come fratelli: io sempre ho guardato con amorosa sollecitudine questo giovane amico e fratello, la cui impetuosità nello studio cercava di consigliare alla meglio, e mi studiava di temperarla; che a sè mi legava per quel suo bollor giovanile; e, dirolla com'io la sento, m'ispirava rispetto per le sue virtù.

Nel tempo che Ozanam stette a Parigi studiando legge, s' immerse in molti studi fra loro diversi, tra' quali fuvvi anco il sanscritto: in casa di mio padre si trovava spesso con uomini, la cui conversazione era certo un' altra cosa da quella che udiva a Lione quando studiava per il-notariato. Tra questi si affeziono molto al filosofo cristiano Ballanche. Ouivi stesso conobbe il signor di Chateaubriand la cui accoglienza il rapi: si fè amico del signor di Montalembert: conobbe l'abate Lacordaire; e fu presente come me al primo suo sermone, dopo il quale fu deciso ad una voce, e, che più è da maravigliare, con molta verisimighanza, che Lacordaire non diventerebbe mai valente oratore. Le conferenze di Nostra Donna han fatto sfolgoratamente bugiardo il nostro prognostico. Fu l'Ozanam, con due suoi amici, come lui di venti anni, che andò da monsignore di Quèlen domandandogli che si istituissero delle conferenze principalmente destinate alla gioventù. Vi era presente anche Lamennais, e l'Arcivescovo disse accennandolo : « Ecco qua chi fara appunto per voi ». Lamennais, che tornava di Roma, si scuso dicendo: « Il mio mandato è compiuto ». I tre scolari chiesero l'abate Lacordaire, che da prima non fu loro concesso; ma poco appresso e' fu chiamato a fondare quella predicazione di nueva maniera, che ha avuto tanta potenza e splendore, e di cui se ne dee merito alla domanda fatta a monsignor di Quèlen da Ozanam e da suoi due amici.

Ozanam si adoperò anche per un'altra rispettabilissima fondazione: e' fu un di que' sette giovani che, in una camera da scolare, concepirono il pensiero della Società di san Vincenzio de' Paoli. Tutti coloro che appartengono ad essa società, e per lo più son tutti giovani, prendono il carico d'andare a visitare un dato numero di famiglie povere, di consolarle, di soccorrerle. La società di s. Vincenzio de' Paoli, con principi così umili, è ora sparsa per le quattro parti del mondo.

Mi pare che tutto ciò faccia conoscere l'Ozanam come uomo, e che possa anche darne accenno come scrittore e come professore, quale io non vedo l'ora di ritrarlo. I suoi lavori sopra Dante doveano splendidamente annunziare la sua vera entrata nel campo delle lettere. Eragliene per avventura nato il pensiero quando con la sua famiglia fece il primo viaggio in Italia: e questo è quel pellegrinaggio idoleggiato per tanto tempo, del quale tocca nella introduzione alla sua opera su Dante. Veduta l'Italia, gli parve un poco tristo lo studio della legge; ma ciò non gli tolse ch'e' facesse buona prova nelle sue tèsì di licenziato e di dottore, non che nelle tesi latina e francese per il dottorato in lettere. Queste due riferivansi alla Divina Commedia, ed io ebbi a volermi bene dell' averlo consigliato a scegliere si fatto argomento, perchè la tèsi francese, ch' egli avea dedicato all' ab. Noirot suo maestro ed a me, fu il germe della sua opera intitolata Dunte o la Filosofia cattolica nel secolo XIII, della quale si son fatte due edizioni, ed è stata tradotta in inglese e in tedesco, non che quattro volte in italiano.

I francesi, tuttora troppo inchinevoli, non ostante il bell'ammaestramento del signor Fauriel, a considerare l'autor della Divina Commedia solamente come cantore dell' Ugolino e di Francesca da Rimini, con questo libro, pieno di erudizione sempre ravvivata dall'entusiasmo religioso e dall'entusiasmo poetico, sono stati assennati dall'Ozanam che Dante è sopra tutto l'enciclopedico rappresentante del medio evo, il teologo, il filosofo, il poeta della scolastica, il quale esprime con dettato mirabile i dommi cattolici, non che i sottili e profondi concetti di s. Tommaso e di s. Bonaventura, le cui dottrine

metafisiche espone in questo subjetto l'Ozanam con forza e con lucidezza singolarissime. Egli ha considerato la opera di Dante dal suo lato più largo, posciachè la teologia è la parte formale di essa opera. Il layoro dell'Ozanam è il proprio piedistallo di quella maravigliosa figura, che, la merce di lui, non più si mostra per uno strano fantasma ravvolto fra le tenebre, ma, com' egli stesso cel rappresenta alla raffaellesca, ora sul Parnaso e nel concilio, ora tra le muse e tra' dottori.

I lavori dell' Ozanam incominciarono a farlo riguardare con giusto interesse; e mentre il sig. Cousin offersegli una cattedra di filosofía a Orlèans, il consiglio del comune di Lione istitul apposta per lui l'insegnamento del diritto commerciale. Egli abbracció questo insegnamento più arido sì, ma che lo riconduceva appresso sua madre già vedova, e in quella città che era sua vera patria. Egli avea già incominciato il suo corso di diritto commerciale col miglior successo del mondo, allorchè venne fuori un programma di certi esami istituiti di fresco dal signer Cousin per un concerso deve acquistavasi titolo di aggregato alle Facoltà, il qual concorso era di assai maggior momento che i concorsi ordinari per l'aggregazione. Coloro che si presentavano a questa ardua lotta, appartenevan già tutti quanti all' insegnamento; e il sig. Soulacroix, rettore dello studio di Lione, che sin d'allora con gran calore tenea d'occhio alla carriera di colui che poi sarebbe stato suo genero. il confortò ad entrare in campo con loro. Io teneva uno degli onorati luoghi di esaminatore, ed ebbi la consolazione di vedere l'Ozanam uscirne, a concorde sentenza de'giudici e degli emuli stessi, con trionfo si fatto, che la ricordanza tuttor mi commuove. In questo torneo universitario ebbevi un momento supremo: il signor Egger disputava la vittoria a Ozanam, il quale accennava dovergli prevalere; ma nulla era ancor accertato: v'era tuttavía la prova più perigliosa, cioè una lezione da farsi sopra un tema tirato su a sorte; e questa diede ad Ozanam Li scoliasti. C' eran ventiquattro ore di tempo a prepararsi: chi in si breve apario avrebbe potuto fare i riscontri necessarj a studio si fatto? chi rendere attrattiva ed animata simil lezione? Vero è bene che fiori in quel concerso una tal cortesta (ed è buono il ricordarla), che gli stessi competitori di Ozanam facevano a chi più gli offeriva quelle indicazioni che ad essi era conceduto. Ma, ventiquettr'ore e li scoliasti! Io per me, la dimene, tremavo per l'Ozanam, allorchè venne a sedercisi davanti, padrone del suo argomento, piene di sottili avvisi, e fè sugli scoliasti una bella e graziosa lezione. Uditori e concorrenti fèr plauso: gli esaminatori si rallegrarono di tal concorso, non che delle aperanze alle quali si nobile ingegno dava cagione; e un d'essi fu quasi lieto quanto il vincitore, allorchè senza esitanza accordossi coi colleghi a pubblicar l'Ozanam per il più valente tra gli ammessi al concorso.

Chiamato, ad elezione del sig. Fauriel, a supplire per esso nella cattedra di letteratura straniera, fondata in Francia da quell'illustre professore, l'Ozanam non poteva indursi ad abbandonare la sua cattedra di diritto commerciale e Lione, considerato ancora che il signor Villemain gli dava intenzione che in quella città sarebbe succeduto al signor Quinet nella cattedra di letteratura francese; ma io dileguai il suo dubitare: gli dissi che suo luogo era Parigi: gli accertai splendida e profittevole riuscita. E fu tal sino al giorno che quella potenza, la quale storna ogni umano disegno, le ha sventuratamente troncato il corso.

E non senza merito seguito l'Ozanam il mio consiglio, dacchè, per venire semplice supplente a Parigi, lasciava un assai agiata condizione: ed il suo sacrifizio fu ancor più meritorio, perchè egli era in sul prender moglie. Circa a quel tempo sposò la signorina Soulacroix, dopo aver avuto intenzione di rendersi Domenicano come il padre Lacordaire, da lui sempre amato assaissimo e la cui parola il rapiva. La signora Ozanam non può discompagnarsi dalla memoria del suo marito, perchè

essa ha avuto la più felice influenza sul destino di lui, come quella che il sosteneva ne' suoi travagli, calmava le agitazioni di un'anima inquieta, poteva apprezzarlo e ispirarlo; e che poscia, venute le lunghe sofferenze, le disacerbava con ogni consolazione di tenerissimo amore, fatto ancor più ardente, ove fosse stato possibile, dall'assoluta parità di fede e di speranze.

Con tutto che fossero sottili le lor facoltà, i giovani sposi incominciarono, con un poco di avventatezza, dal fare un viaggio in Sicilia, vendendo alcuni mobili: viaggio ben disagioso, massimamente per una giovane, e che essi fecero soli soli, digiuni del mondo, fra disavventure di ogni maniera, e fra un perpetuo incanto.

Per quattro anni, e con riuscita sempre migliore, suppli l'Ozanam alle lezioni del signor Fauriel, in capo al qual tempo, avendo la Facoltà, per la morte di questo, fatta una delle più gravi perdite che potesser colpirla, l'Ozanam, comecche di soli trentadue anni, fu da essa concordemente proposto per professore di letteratura straniera, ed approvato dal signor Villemain. Nè vi fu mai scelta veruna così ben giustificata. Coloro che non hanno udito l'Ozanam in cattedra, non sanno quel che v'era di più speciale nel suo ingegno. Indefessa preparazione, perseveranti investigazioni nei testi, scienza raccolta con mirabili sforzi; e poscia uno splendido improvvisare, una parola attrattiva e animatissima: questo era l'insegnar di Ozanam. È ben raro che altri possieda, nel grado medesimo ad un' ora, i due veri pregi di professore, la materia cioè e la forma, la scienza e l'eloquenza. Esso preparavasi alle lezioni da Benedettino, e le dicea da oratore: doppia fatica in cui si logorò quell'ardente e fragile temperamento, e che all'ultimo il disfece. Ma pur che lezioni eran quelle! Quando l'Ozanam si mostrava nella sua cattedra, pallido com'era, con quella voce argentina, tutto assorto in un tema da esso profondamente studiato: quando, riscaldandosi a poco a poco, sopraffatto da qualche sentimento o di religione o di umanità,

come sapea fargli scaturire dalle materie più aride, commosso, palpitante, e' mescolava l' entusiasmo alla scienza, animava la erudizione, ed in qualche momento inalzava la cattedra di professore al paro della tribuna oratoria o del pulpito cristiano, allora facea nascere fra' suoi uditori quel sordo fremere, il quale, com' è il più involontario, così è certo testimonio della più vera eloquenza.

Ma, dacehè io ritraggo quest' uomo tutto quanto, non mi è dato il passare in silenzio nemmeno la sua cooperazione a metter su il Circolo cattolico, e massimamente l'Opera della Propagazione della Fede. Il Circolo cattolico fu istituito col fine di procacciare un punto di riunione e un onesto avago ai giovani che venivano a studio a Parigi: vi si raccolse una biblioteca: vi si facevano dei corsi di lezioni: e fra gli altri fu cosa di gran momento il discorso che nel 1843 vi recitò l'Ozanam, allorchè presedeva l'arcivescovo di Parigi. Intendeva cotal discorso a raccomandare la temperanza nelle dispute cristiane; e spero di non urtare chicchessia citando le parole di concordia che in quel giorno proferi un cattolico non sospetto, e che un arcivescovo approvo. Dopo adunque che ebbe esortato alla tolleranza verso coloro che dubitano nella fede, ad esempio di san Basilio « che manteneva : affettuosa corrispondenza col « sofista Libanio, e che proseguiva con amore veramente da « figliuolo il suo vecchio maestro pagano, di cui non mai di-« sperò », l' oratore, stretto seguace dello spirito di san Basilio, continuava: « Ci ha parecchi che del non esser cre-« denti provano dolore acerbissimo: a questi è da aversi tal « compassione che ben può accompagnarsi con la stima; e sa-« rebbe da uomo accorto, se non dee dirsi da giusto, il non « gli ricacciare nella turba degli empi che sempre vien meno; « ed il far divario dagli strani a' nemici ».

All' Opera della Propagazione della Fede, ordinata ad ajutare, per via di private soscrizioni, i missionari cattolici nelle regioni straniere, e che pubblica una compilazione periodica, la quale può dirsi che faccia seguito alle Lettere edificanti, l'Ozanam vi si scrisso ne' primi anni di sua giovanezza. Avea incominciato ad esser un del consiglio della società in quella città di Lione, dove era di fresco stata fondata da ristretto numero di persone, tra le quali non posse far ch' io non ricordi quell'uomo virtuoso del signor Perisse maggiore, di cui mi pregio esser consanguineo. Il buon successo di cotale impresa cristiana addimostra che mirabili cose può fare la unione di molti piccoli conati mossi da un medesimo spirito. I soci danno un soldo la settimana: la prima colletta si fece nel 1820 fra gli artigiani di Lione, e nel 1852 la cassa annuate della secietà era di cinque milioni di franchi. L'Ozanam son fu giammai più operoso in questo ufficio evangelico che in quell'annata nella quale, tra le faticose preparazioni a quel concorso da cui pendeva la sua vita avvenire, e mentre scriveva il libro su Dante, non che fare le sue lezioni di diritto commerciale, gli venia trovato tempo da occuparsi personalmente all'opera delle missioni, e per di più da andar la sera a insegnar leggere a non pochi seldati. Non pesso tacer si fatte cose : ed è pur necessario a sapersi ciò che la sua modestia tenea celato a' più cari amici, che in lui cioè vi erano due vite, l'una di saggio, di scrittore, di professore, e l'altra di santo. E questa seconda esistenza, che rendea feconda la prima alimentando que' sublimi sentimenti che poscia si manifestavano negli scritti e nelle lezioni, io stesso non la conosceva se non imperfettamente: io che tanto amava e riveriva Ozanam, non sapea bene fino a qual grado devessi ammirarlo. E chi mai potrà tacere altrest di quell'infaticabile zelo al consigliare, al ben avviare, all'incoraggiare i giovani? Oh quanti di essi, se mai qui leggono, fanno or vero testimonio delle mie parole ! Oh quanti, riandando nel segreto del cuore il giorno che lo conobbero, rammentano con lacrime dolorose e riconoscenti tutto il bene che loro ha fatto!

Mentre l'Ozanam era tutto date a' suoi molti lavori, mentre questi trovavano per tutto felice successo, acerbissimi dolori misero a dura prova quell' anima affettuosa e ardente: gli meri un giovane cognato, ed anche il signor Soulacroix non sopravvisse molto a suo figlio. Il duolo, come fa quasi sempre. si mischio alla felicità. Ma quella demostica felicità, cotante pura, era venuto ad accrescerla ed a colmaria un frutto del suo matrimonio desiderato per molto tempo. A quell'era l'Ozanum era certo del suo stato: la sua fama diventa grande in Italia e in Germania: da ogni parte la gente davagli mostre, e sempre crescenti, di simpatia: vedensi dinanzi un lurgo campo ad altre opere e ad altri studi: vedeva che non gli fallirebbe weruna onoranza letteraria; ma allora cominció a guastarglisi la sanità, e i suoi amici si impensierirono. Egli ando in Italia, cercando la guarigione in quel paese che eragli si caro, e che si bene avealo ispirato: e da questo viaggio riporto in Francia un poco di forza e il risultamento delle investigazioni da esso fatte per le biblioteche italiane circa le storia letteraria del medio evo. Avea avuto la sorte di scoprire non poche cose inedite, il più delle quali era di vera importanza: le die fuori, e vi mise innanzi una prefazione, dove, siccome la ogni suo scritto, la erudizione è adoranta ma non affogata dall'arte.

Con tutto che si ingolfasse nella polvene delle biblioteche per disseppellire qualche poesia curiosa del medio evo, il giovane cattolico, amante del progredire della civiltà, palpitò alle speranze della odierna Italia che si rigenerava per mazzo della religione cattolica: al vedere un Papa che bandiva tibertà. Troppo forte era tal prova da poterle resistere l'anima ardente dell'Ozanam. E chi mai avrebbe enore oggi di rimproverargli se crede possibile l'alleanza della religione con la libertà, e se con entusiasmo la salutò? Chi, essendo a Roma, non avrebbe partecipato a quella prima ebrezza del popole romano per il suo magnanimo signore, ed a quelle mostre di fratellanza e di concordia, così tosto, ahimè i, dileguate, ma che

tanto erano allor seducenti? L'Ozanam descrisse quella benedizione che il Papa diede a lume di faci, il giorno che promise di istituire la Consulta di stato: e chi legge tal narrazione, o a dir meglio, chi contempla questo quadro, dopo le cose state di poi, non può non sentirsi tocco dalla emozione che addimostra il testimonio di questo solenne spettacolo, ed essergli acerbo per la illusione che fa dirgli: « Quanto a me. « io rimasi per un pezzo a piè dell' obelisco che signoreggia « la piazza, profondamente commosso dal pensiero di aver « veduto il fine del disonesto strazio che patisce da sessant' an-« ni in qua la civiltà europea ». Questa è ben illusione (2); ma non è tale, o m'inganno, ciò ch'egli continua: « Da ses-« sant' anni gli uomini cercano e vogliono libertà, e a niun « partito posson farne di meno; ma mon possono neppur far « di meno del cristianesimo. Tuttavia si è loro dato ad inten-« dere che questi due eccelsi beni non possono stare insieme. « e bisogna risolversi o per l'uno o per l'akto; ma gli uo-« mini non han voluto prender sopra di se il rinunziare o al-« l'uno od all'altro ».

In queste sole parole si raccoglie tutta quanta la politica dell'Ozanam: si raccoglie in quella memorabil serata che Pio IX benedisse il suo popolo, non ancora sconoscente, sotto il sempre splendido azzyrro del cielo di Roma: in quella notte solenne, rischiarata ad un tratto da sei mila faci, e che non più cessò di brillare poll'anima dell'Ozanam. Ma da questi generosi voli di fantasia, che al tutto non eran sogno, io fo ritorno alla realtà della sua vita, a' suoi lavori, a' suoi patimenti. E prima fanmisi incontro gli Studi germanici, quell'opera importante che per due volte ha avuto il gran premio Gobert dall'Accademia delle iscrizioni, ed è ben degna che mi vi fermi un poco sopra. È suo proposito addimostrare i barbari digrossati dalla cultura romana e fatti civili dal cristianesimo e dalla Chiesa; e l'autore fa in essa luogo ad investigazioni di somma fatica, non che a qualità di scienza tra sè variatissime.

Egli muove da tempi barbari, e per ben conoscergli, va a ritrovargli fino in culla, ingolfandosi animosamente nell'abisso delle origini germaniche. Dalle fonti paesane giammai non iscompagna i ragguagli attinti a fonti latine: per la cività romana consulta storici e retori, e per lo studio di tal civiltà che è per decadere si fa pro delle cognizioni che esso, dottor di legge, ha tesoreggiato nella giurisprudenza dei Romani: rispetto al cristianesimo poi gli basta il lasciarsi guidar per mano alla sua predilezione, a' suoi studi ed alla sua fede. Da tale accozzamento di lavori tra sè tanto diversi ne scaturisce una trina luce, della qual niuno fino ad ora avea mai rischiarato nel tempo medesimo il grande e oscuro subjetto da lui scolto: dauche gli scrittori dotti nelle antichità scandinave non conoscono a fondo per ordinario lo stato della società e della legislazione romana: gli storici di Roma nen han fatto studi assai larghi sulle antichità del nord: e gli storici del cristianesimo ancor meno di essi. Ma c'è di più: L'Ozanam, non che studiare questi tre grandi subjetti il germanismo, la civiltà romana e la chiesa, ma egli ha mostrato più o men passione a vicenda per ciascuno di essi; e questo libro di erudizione è da cima a fondo animato e vivificato da si fatto triplice entusiasmo. La selvaggia maestà dell' Edda il rapisce: ama le rozze virtù de' Germani: s'inchina alla grandezza delle intituzioni romane, stupende ancor ne' loro avanzi: si atterra dinanzi al benefico spirito del cristianesimo, e dinanzi a' trionfi della chiesa ond'esso è pio figliuolo. Nel primo volume si scorge per avventura una incertezza commovente, come quella che procede dalla sincerità di inclinazioni diverse, per mettere in concordia tutti questi affetti: ma le minute contradizioni, le lievi incertezzo sarebbero svanite nel gran corpo di cui questo libro era ordinato ad esser parte, e di cui or or parlerò: qui poi le noto acciocchè una lode scritta dalla coscienza, non abbia a parer a qualcuno un cieco panegirico dell' amicizia.

Nel secondo volume, che tratta della Cività cristiana tra i Franchi, non vi cade alcuna censura di tal fatta; e sparisce ogni ombra di stiracchiamento ne' giudizi dell' autore. Quando narra l'avanzare del cristianesimo se ne sta in tutto alla storia e ad un illustre suo precessore, dico al signor Mignet, che, da puro storico, tratto questa parte del subjetto dell' Ozanam.

Senza scostarsi punto dal vero, il nostro autore, allorchè descrive le vittorie apostoliche di que magnanimi ministri del cattolicismo che vanno a conquistar pacificamente barbari popoli, fa mostra di quanto è leggiadra la sua fentasta. Parimente quando arriva al tempo che già l'antica Roma è caduta e che più non è temibile il paganesimo, pon giù magnanimamente ogni odio dinanzi al vinto nemico, ed usa con lui tal cortesia che ben può chiamarsi carità: gli piace altresi di colorir vivamente s. Colombano e s. Bonifacio dal lato classico e letterario, parte non ben conosciuta della eroica vita dei que pii apostoli, e non mai fatta spiccare ne dagli scrittori sacri ne dai filosofi, ma che pur da una candida attrattiva al severo aspetto di essi, componendovi come un sorriso, e, senza scemarle, adorna le sublimi loro virtù. Comecchè scrivesse per giuoco una lettera in versi adoni, pregando un amico ch' e' non dispregi « que' versettini, e que' brevi metri, co' quali « Saffo, gran musa di Lesbo, si dilettava a modulare seavi « accenti »; e comecchè, lasciandosi vincere all'innocente piacere di allusioni mitologiche, le quali erano in quel tempo senza pericolo, egli dica: « La pioggia d'oro si fe via nella « torre di Danae; e per un aureo monile fu venduto Amfiareo « dalla perfida moglie », non resta per questo che san Colombano non sia l'impavido Bridaine (3) della corte di Brunechilde, il distruttore degli ultimi idoli germanici, il fondatore di tanti monasteri. E san Bonifacio, che evangelizzò parte dell'Alemagna, e che la vita di missionario corono col martirio, non fu punto più austero, dacchè facea benigna accoglienza

a' versi che mandavagli santa Lioba sua parente, dal fondo del suo chiestro, e risposele con un poemetto di dodici enimmi, preceduto da tai gentili parele: « Mi è piaciuto di mandare « alla mia sorella dieci frutta d'oro colte di sull'albero della « vita, da cui penzolavano in mezzo a' fiori fieri ». Il poema di san Bonifacio tratta, è vero, delle virtù, ma udite come fa parlar la giustizia: « Dicesi che io sia nata da Giove fulmina-« tore, e che, vergine com' io sono, abbandenzi la terra con-« taminata da' suoi misfatti. In quel punto che mi si prese in « dispregio, piombò sui popoli un diluvio di mali: senza om-« bra di pentimento misersi sotto i piedi le comandamenta del « vero signor dei folgori, dico le leggi di Cristo. E però mi-« scramente sprofondano nel bujo dell' Erebo, e lagrimosi van-« no ad albergare nell' ardente regno di Plutone ». Da ciò si scorge che i missionari dell'ottavo secolo, come già i Padri della Chiesa, bene eran lungi da quella accigliatura contro gli studi classici, che poscia doveasi veder si brusca nel secoto XIX; e si scorge come erane lungi anche l'Ozanam. Egli che in alcun tuogo della sua opera parla del procedere delle tettere, che è utile a studiarsi come il Procedere degli imperj di Bossuet, strettissimo ortodosso-com' era, pur non trovava cagione da maledire le opere insigni dell'antichità: anzi considerava esse opere quale uno strumento secondario per la educazione degli nomini, di cui il cristianesimo è compimento divino. Una terza parte del volume secondo è riserbata alle scuole, ed è per avventura la più compiuta e la più auova di tutta l'opera, che via via acquistava perfezione secondo che l'autore, scostandosi dalla giovinezza, si accostava alla età matura. Nella storia delle scuole vi ha nominatamente un curioso ragguaglio di quella specie di liberi muratori (4) letterarj, di que' grammatici, che ne' secoli barbari inventarono, per servirsene, come linguaggio cabalistico, a loro uso segreto, undici spezio di latino, senza la vera; e massimamente vi si tratta di quel grammatico da Tolosa, il quale nel secolo sesto si pose

modestamente nome Virgilius Maro, e che, sotto altri nomi accattati dagli antichi, fece la storia di un branco di maestri sconosciuti, e dall'Ozanam raccapezzati per via di allusioni a fatti contemporanei, cui questi ha distrigati con rara sagacita. Nella discussione del qual problema assai strano di storia letteraria, non che mostrarsi critico proprio eccellente, ha ottenuto e grandi e nuovi risultamenti.

Ho detto che gli Studi germanici doveano esser parte di una grand' opera, ordinata ad empiere un vuoto nella storia dell'umano ingegno, a rannodare l'antichità coi tempi moderni, facendo vedere come, sotto la influenza del cristianesimo, non solo non era mai stata interrotta l'antica cultura, ma avea ricevuto novello impulso e fecondo, che, traversando i secoli della più grossa barbarie, si era disteso fino al secolo XIII, che è l'apogéo del medio evo. Tal opera, una rispetto al pensiero, ma composta di più trattati di varia forma, dovea intitolarsi: Storia della civiltà nei tempi barbari. Ora mi proverò ad accennare come le cose già date fuori, e i manoscritti dell' Ozanam potranno rappresentar l'idea di si ampio disegno. Un volume primo, di cui già ci sono i materiali, tra manoscritti e stampati, descrivera lo stato del paganesimo al punto delle invasioni barbariche, non che lo stato della letteratura e dell'arte cristiana così in quel tempo come negli altri che vennero appresso. Questo volume uscirà fuori di corto. Intanto della introduzione che gli andera innanzi io trascrivero alcune righe, che fan conoscere ad un'ora e il disegno pensato dall' Ozanam, e con quale spirito avesse messo mano alla penna. Benedetto adunque il Signore dell' averlo fatto cristiano, e ricordati i dubbi che l'aveano tormentato da giovane, e de' quali un sacerdote filosofo liberollo, continua:

« D'allora in qua son passati venti, anni; e quanto io mi sono avanzato nel vivere, tanto da fede mi è divenuta più cara:
tanto meglio ho sentito qual sia la possanza di lei fra le gravi
sventure, e tra pubblici perigli; e mi è venuto sopra ciò com-

« Non mi fo cieco alle tempeste del tempo presente: so bene ch'io posso perire, e che può meco perire quest'opera, di cui non mi prometto lunga durata. Ma nondimeno scrivo, perche, se Dio non mi ha dato forza da guidar l'aratro, bisogna però che abbidisca alla legge del lavoro, ed anch'io mi guadagni la giornata: scrivo con quel fine medesimo che gli artigiani de' primi secoli lavoravano vasi di terra o di vetro per l'uso quotidiano della Chiesa, e grossamente vi effigiavano b il Buon pastore o la Vergine con qualche Santo. Quella povera gente non pensavano al tempo avvenire: eppure qualche avanzo de'lor vasi, trovato ne'cimileri, ha servito mille cinquecento anni di poi a rendere testimonianza ed a provare l'antichità di un domma disputato.

« Tutti quanti siam servi inutili, ma siam servi di un padrone che è massajo gelosissimo, e che non lascia andar nulla perduto, non una gocciola della sua rugiada. Non so qual destino si abbia aspettar questo libro: non so nemmeno se avra compimento, o se arriverò in fondo a questa pagine che mi fugge di sotto la penna; ma so tanto per altro che basta a farmici mettere, qual ch' egli sia, tutto l'ardore e tutta la vita che mi resta.»

E poscia, ispirandosi in Dante e nel suo cuore:

« Vo' fare anch' io, egli dice, il viaggio de' tre mondi, profondandomi primieramente nel periodo delle invasioni, tristo e sanguinoso come l'inferno: uscitone, visiterò i tempi ehe da Carlomagno vanno alle Crociate, come purgatorio dove gid penetrano raggi di speranza; e mi saranno paradiso gli splendori religiosi del secolo decimoterzo. Dove per altro Virgilio abbandona il discepolo prima che questi compia il suo corso, perchè a lui non è concesso il varcare la soglia del cielo, Dante per contrario accompagnera me fino al sommo del medio evo, dov'egli ha segnato il suo luogo. Anche me assisteranno tre donne benedette: la Madonna, cioè, mia madre e mia sorella; ma quella che è la mia Beatrice émmi stata serbata quaggiù per sorreggermi col sorriso e col guardo, per rafforzarmi ove l'animo mi manchi, e per mostrarmi, nella sua più commovente effigie, quella potenza dell'amore eristiano, le cui opere to son per narrare ».

A questo primo volume sul paganesimo e sulla civiltà cristisha alla venuta de' barbari, fanno seguito gli Studj germanici, che già sono alla luce. E questi due lavori, come ho dimostrato, erano il fondamento della sua opera. Volea tener dietro al cristianesimo, alla cultura latina, allo spirito de' barbari appresso i principali popoli d' Europa e nel corso dell' oscuro periodo che tiene da Carlomagno al secolo decimoterzo: e corona di ogni cosa doveva essere il suo libro su Dante. Da ciò si vede com' egli ebbe tempo di costruire le fondamenta dell'edifizio, e di portare a compimento la cima. Rispetto al corpo c'è tutto quanto il disegno, e lumeggiato di esattissime indicazioni; tra le quali si trovano per ventura parecchi tratti bell'è compiuti: e da queste i suoi amici portano speranza di poterne a suo tempo estrarre come un ordine di segnali, mediante cui, valutando ciò che avrebbe potuto fare, in certo modo si verrà a far compiuta stima di ciò che ha fatto. Egli aveami dato in mano quasi tutto il manoscritto del primo volume; e ciò mi torna a mente rimembranze personali miste a rimembranze dolorose, nelle quali or troppo spesso imbatterommi scrivendo. Tristi momenti si appressano; e certo non mi conduco al fine se veramente non faccio rocca del cuore.

Il quadro del paganesimo, che fra non molto si darà fuori, l'Ozanam me lo lesse nell'autunno del 1851 sopra un sedile, che mi par sempre di averlo dinanzi agli occhi, nel suo giardinetto di Sceaux, ove, già molto accasciato, era ito a riposarsi un poco insiem con sua moglie e con sua figlia. Fur questi gli ultimi di sereni di nostra amicizia, gli ultimi ne' quali l'apprensione per esso, che a lui bisognava dissimulare, non venisse ad amareggiarne la dolcezza. Deh ! mi si conceda qui il piangerli perduti, e il non asciugare questa lacrima che, mentre scrivo, mi piove sul foglio! Ripiglio, con quella calma ch'io posso maggiore, il racconto de' suoi ultimi lavori e degli ultimi suoi anni.

Con lui e con madama Ozanam andai in Inghilterra a vedere la grande Esposizione (5); ed anche più di lui prendeva stupore a quei miracoli di industria. Io era in sul partire per gli Stati uniti; ed il mio genio, forse troppo curioso, trovava sempre nuove cagioni di ammirazione: ma non più l'Ozanam mi secondava, come in quel tempo che si bene accordavansi i nostri sentimenti circa il Nichelungen e Dante. Gli pareva che troppo ammirassi l'Inghilterra, e troppo poco io curassi degli Irlandesi: egli, più buono di me, lasciavami tornar solo al Palazzo di cristallo, per aver agio di visitare gli abituri de' poveri cattolici d'Irlanda, dai quali tornava tutto commosso, ed un poco più povero, mi penso, di quando vi discendeva.

Fin d'allera avea stampato nel Correspondant alcuni scritti su' Poeti francescani, e quegli scritti son diventati un grazioso libro, che nella sua grand' opera dovea stare innanzi a Dante. Altrove (nella Revue des Deux Mondes) ho detto quanto bene ho potuto di questo capo lavoro pieno di sapere e di grazia: e premo sulla voce grazia, posciachè essa era una delle qualità naturate alla fantasia di lui, e non mai potuta sfiorare o dall' austerità di vita, o dalle fatiche della erudizione. Agli amici è noto ciò per le sue lettere: la gente può averne saggio in mille luoghi de' suoi più dotti lavori, e in ogni verso

de'suoi Poeti francescani in Italia nel secolo decimoterzo. Non par possibile il parlare con tanta leggiadria di que' poveri frati: Voltaire al certo si sarebbe stupito. Ed è proprio da non credere che un uomo solo abbia potuto attendere alle erudite investigazioni, onde arricchi il ragguaglio di una commissione letteraria in Italia affidatagli dal signor di Salvandy, e scrivere ad un'ora quel delizioso volume. Nelle conversazioni di Sceaux ero stato messo al segreto della traduzion modesta de' Fioretti di s. Francesco, che fa seguito al libro dell' Ozanam, e che egli dice, è opera di mano più gentil che la sua (6): e questa è quella mano a cui basto la forza di porgergli l'ultimo sorso, e di stringerli l'ultima volta la sua.

Tornato d'America nella primavera del 1852, trovai l'Ozanam assai più malato che non l'avea lasciato: non c'era neppur da peusare a far lezione l'inverno seguente, e bisognava cercare di un clima più dolce. Da principio andò alle Acque buone, ma a nulla giovò. Con tutto che assai prendesse diletto a qualche gita ne'Pirenei, come quegli che ardentemente sentia la natura, a ben altra cosa aveva il pensiero che al circo di Gavarine; ma si addava operosamente alla fondazione di uno spedale per i malati poveri, che han bisogno dei bagni, in questo modo, che alle spese di viaggi dovesse supplire la società di s. Vincenzio de'Paoli, al mantenimento dovesser pensare i malati facoltosi. Espongo qui tal caritevol disegno, sperando che al tutto non sarà abbandonato: il colorirlo sarebbe l'omaggio più accetto da potersi rendere alla sua memoria.

L'Ozanam fu poscia mandato a Biarritz, ove stette un po'meglio, e non si potè tenere di dare una corsa in Ispagna, per veder Burgos. Si darà fuori anche la narrazione di tal breve viaggio (7), a cui egli si avventurò senza considerazione, mosso dall'entusiasmo per le rimembranze e per i monumenti della Spagna cattolica, non che per la memoria del Cid. Odasi ciò che allora mi scrisse con leggiadrissima giovinezza di impres-

sioni, ma ben dolorosa, chi pensi quanto era vicina a speguersi cotal giovinezza: « Burgos è come un compiuto poema della Spagna eroica e sacra: ho salutato l'arco di Fernando Gonzales primo conte di Castiglia, delle cui avventure son piene tante ballate: filari di teste scolpite sulle pareti della cattedrale mi recarono a mente i sette figli di Lara a' quali fu mozza la testa; ma sopra ogni altra cosa, e ad ogni passo, mi sta dinanzi la grande immagine del Cid, il luogo ove fu la sua casa segnato da una pietra monumentale: il castello ove celebro le nozze con Chimene: la porta di chiesa ove ei forzò il re Alfonso VI a scolparsi con giuramento di aver ucciso il fratello; il forziere, quel forziere proprio cui egli empiè di rena, e su cui gli ebrei del paese gli prestarono 600 scudi di oro. A' miei occhi tutte queste tradizioni son vive, tutti que' personaggi son d'ossa e di polpe: ho quasi toccato con mano la bella barba del Campeador; e se mi viez voglia di risuscitare il suo vecchio cavallo Babieca, so il luogo dov'è sotterrato. » Stato alcun tempo a Bajona, si propose di far l'inverno a Pisa: ma quel viaggio, da eui tanto ci promettevame, tornò vana ogni nostra speranza. L'inverno fu stemperatamente piovoso; ed egli vi passò momenti tristissimi. Il signor ministro della pubblica istruzione, che all'Ozanam, già condiscepolo, ha dato in ogni occorrenza segni di affettuosa sollecitudine, aveagli procacciato artatamente una commissione scientifica; ed egli che tal commissione prendeva per data davvero, così malatissimo, andava a lavorare nella biblioteca di Pisa: e già avea raccolto materia per un racconto che volea fare circa la fondazione del Comun di Milano, che rappiccavasi all'ultima parte della sua grande impresa. Per il qual lavoro un giudice ben competente, dico il marchese Gino Capponi, profondissimo conoscitore della storia d'Italia, avea mostrata la più viva premura (8).

La condizione dell'Ozanam andava apertamente di male in peggio; e si stimò che potesse tornargli salutevole il far soggiorno sulla riva del mare, al quale effetto si scelse un piccol villaggio vicinissimo di Livorno: e di fatto, come prima vi giunse, il povero malato si senti mirabilmente meglio, e rinverdirono le speranze degli amici (9). Anche a lui rifulse allora un raggio di speranza, e, caduto ginocchioni, ringrazio Dio che il ritornasse in vita: allora altrest compose i versi seguenti (e parecchi versi ha composto), tutti spiranti affezioni di sposo e di padre, e che non sembrano minimamente fattura di un erudito:

Sullo scoglio di sant' Jacopo, il 23 di giugno 1853 (10)

Sopra un lontano scoglio restata in secco la nostra nave Aspetta il flutto salvatore che la riduca in porto. E la Madonna, a cui la barca fu consacrata. Par sorda alle nostre preci, e il bambin Gesù dorme. Eppure, son già dodici anni, sotto questa dolce protezione Partimmo pieni di speranza: la fronte aveva ornata di fiori, E ben tosto, a renderci caro, a benedirci il viaggio, Si assise sulla poppa un biondo angioletto. Da quel tempo il cielo ci si è oscurato sul capo: I venti hanno agitato notte e giorno la nostra navicella; Ma non abbiam veduto fertune sì crudeli O climi sì rigorosi dove l'amor si spegnesse. No no, io non vo' più temere sotto il vostro patrocinio, • O compagni dell' esilio che Dio mi preparò: Gia con occhio pietoso la Vergine ci guarda, Fra un momento il bambin Gesù sveglierassi. E la sua mano, spingendoci sopra un mare tranquillo, Senza paura e senza sforzo, toccheremo finalmente Il lide ove i nostri amici, schiera affettuosa e lieta, Accenna la nostra vela e ci stende la mano.

E davvero gli amici aspettavanlo ansiosamente, ma di stringergli la mano non è loro stato concesso. Come l'Ozanam sentissi un poco più in forze, volle tornare a Firenze e a Siena. A Firenze eragli riserbata una onoranza molto lusinghe-

vole, e ben rara ad un forestiero: su chiamato accademico della Crusca, siccome era già stato il signos Fauriel, e fu chiamato insieme col conte Cesare Balbo di veneranda memoria, che fu ministro in Piemonte nel tempo della guerra con l' Austria, e che aveva scritto egli pure su Dante, e dato fuori quel libro delle Speranze d'Italia, il quale tante speranze e tanto fugaci fè nascere. Di questa elezion della Crusca fu riconoscentissimo l'Ozanam, non che dell'esser posto in compagnia del Balbo, a cui scrisse una graziosa lettera (11). Ma ancor più delle oporanze accademiche toccavaghi il cuore la società di s. Vincenzio de Paoli, della quale in ogni dove occupavasi: ed a chi l'esortava di non si affaticar troppo, rispondeva: « Dacche il Signere mi rende la sanità, è dovere ch'io la spenda in servigio di lui ». Attendeva continuamente a riscaldar lo zelo delle congregazioni, la dove queste si trovavano, ed a metterne su delle nuove.

Questo miglioramento, del quale era stato sollecito a far si edificante uso, doveva esser l'ultimo; chè, tornato in riva del mare, nel villaggio d'Antignano vicin di Livorno, incominciò a dar in giù precipitosamente, ed in breve non l'asciò più luogo a veruna speranza. Riagrazio Dio anche allora; ma questa volta lo ringrazio perchè facealo soffrire: e qui si parve che perfetto cristiano foss' egli. I suoi fratelli eran corsi da lui; l'uno de' quali, che è il maggiore, è un prete zelantissimo, l'altro, più giovane ed a cui ha fatto da padre, è oggimai un medico assai stimato.

Avea dunque attorno i suoi cari, quanto può sperarsi di avergli in terra straniera; nella quale avea pur trovato veri amici, della cui affezione è dolce alla sua famiglia il far pubblica testimonianza (12). Gran parte del tempo occupavalo leggendo la Bibbia, dalla quale avea raccolto tutti i luoghi che potean riferirsi ad infermitadi: e questo fu l'ultimo lavoro, a cui pose mano per utilità di coloro che dopo lui patirebbero. All'ultimo fu stabilito di ricondurlo in Francia, chè l'Italia

non potea far più nulla per esso. A Marsiglia vi trovò sua suocera con la famiglia di sua moglie, e « ora che ho rimesso Amelia nelle mani di chi dee averla, egli disse, Dio faccia di me la sua volontà » (13).

A raccontare i sette giorni che poi visse in terra di Francia ci vorrebbe più santa penna che la mia: a tanta rassegnazione, a tanta fede null'altro si conviene che l'inginocchiarsi come si fa a piè del letto di un moribondo. Ma dopo questi ultimi momenti che spettano alla famiglia ed alla religione, succedono i pubblici omaggi, i quali non che sieno consolazione ai vivi, ma sono giusto tributo alla memoria dei morti (14).

Pochi giorni fa, riportata a Parigi la spoglia mortale dell'Ozanam, si celebro un funerale nella chiesa di san Sulpizio, a cui intervennero numerosi ecclesiastici, parecchi dotti, scolari, e amici: in tutti i cuori era un profondo dolore, un tenerissimo affetto, un raccoglimento degno di colui che lo ispirava. Si volsero poi i passi verso una stanza sotterranea, ov'erasi collocato il corpo; e poche faci rischiaravano a quella gente l'oscura volta in cui era discesa per una piccola scaletta, e che recava al pensiero le Catacombe. Quivi il signor Vittore le Clerc, decano della Facolta di lettere, dinanzi a'suoi colleghi, tra gli scolari e gli amici che si accalcavano intorno la bara, recitava tutto commosso un discorso che inteneri ogni cuore.

Tal discorso, che fu stampato nel Giornale della pubblica istruzione, finisce in questo modo. «.... Ed or non ci resta altra consolazione se non l'immaginarsi di udire che dal fondo di questa tomba e'ci dica con le parole del Poeta, le quali è buono citare testualmente parlando di un Accademico della Crusca:

Di me non pianger tu, chè i miei dì fersi, Morendo, eterni; e nell' eterno lume, Quando mostrai di chiuder, gli occhi apersi. A stornare il dolor nostro, si può dire altresi ch'egli è stato felice quaggiù: che in quella vita si presto consunta vi ebbe alcune delle più pure gioje che all'uomo sia dato sperare: educazione, cioè, intera e magnanima, cuore informato a ogni grande e nobile cosa, fedeli amicizie, soavi affetti di famiglia, chiari trionfi del pensiero e della parola, e forse la gloria quandochessia. Ma egli non avea qui fondata la sua speranza, aveala posta più in alto, e quivi trovera degno guiderdone».

E tal sorta di gloria avrà senza fallo l'Ozanam, gloria più invidiata di ogni altra per avventura, come quella che più commuove l'animo, e che, pigliando cagione da belle opere non compiute, è graziosa come la speranza e trista come il desiderio.



• 

### NOTE DEL TRADUTTORE

- (1) Questo scritto fu dato fuori nel Journal des Débats, 9 e 42 di ottobre 1853.
- (2) L'Ozanam non si dissimulava anche i pericoli, siccome prova il titolo di uno de suoi scritti: I pericoli di Roma e le sue speranze (Nota del sig. Ampère).
  - (3) Bridaine fu elequentissimo e liberissimo missionario del secolo passato.
- (4) I liberi Muratori, o Frammassoni, come dice il volgo (franc. Franc-Ma-gons) sono una setta politica che ha riti e segni cabalistici.
- (5) I puristi mi facciano scusa dell'usar questa voce, che non è, in questo significato, minimamente italiana. La vera e proprie sarebbe Mostra, e così avevo posto: ma assennato da un valentuomo che dei più sarei stato franteso, e da non pochi deriso, posciachè dal piccolo al grande in Italia chiaman tutti Esposizione la Mostra di Londra, ho scritto anch'io Esposizione, non senza ripugnanza, e non senza dolorose considerazioni sulla necessità di usare una voce falsa e straniera per essere intesi e per non esser derisi in Italia.
- (6) lo non ero a parte di tal gentile segreto, e però tradussi per le generali come si vede a pag. 4, lin. 18 di questo libro. Della qual cosa secemi accorto l'Ozanam (benchè sosse tardi, essendo il foglio già stampato) con sua lettera dove mi dice: « lo aveva scritto una main plus delicata que la mienne; e questa mano è quella di madama Ozanam che io, senza nominarla, aveva voluto accennare. Potrebbesi egli crovare un modo di dire che mantenesse la mia intenzione, come per esempio: Una penna più gentile della mia? ». E così appunto intendo che debba esser tradotto quel luogo. Di altre poche cose secemi accorto quel valentuomo, nelle non poche pagine che vide del mio lavoro; e tali avvertimenti mi eran carissimi, e sacevanmi certo che eran sincere le amorevoli parole che mi scriveva di easu lavoro (ma anche senza di ciò, chi avrebbe dubitato della sincerità

XL

di un angelo come l'Ozanam?), le quali qui si registrano non per vanagloria, ma a prevenire qualche poco caritatevol censore. Egli dunque scrivevami il 27 di luglio « Non posso dirvi quanto mi sia caro, e quanto mi tenga onorato di ciò che « andate facendo per il mio libro. Lo stile della vostra traduzione mi par si bello, « si naturale e si toscano, che mi sembra di leggere un libro composto, e pen-« sato in italiano, ed esserne io nè più ne meno traduttore.

- (7) Questa narrazione è già uscita alla luce, chè si stampò nel *Correspondant* del 25 ottobre 1852, fattone auche un libretto a parte. Ed è cosa veramente dotta e graziosissima, degna in tutto del suo autore.
- (8) Alle testimonianze d'affetto e di stima che ebbe da quanti il conoscevano era grato oltre misura, e il 18 di aprile mi scrisse tra l'altre in questa materia una lettera non breve, della quale non mi è lecito il recar qui se non l'ultimo periodo « Tanti conforti amichevoli non andranno perduti: se Dio mi torna in sa« nità, spero di pagare un altro poco del debito che ho con l'Italia, scrivendo « una pagina della sua storia che qui ero venuto a studiare. Voi mi siete largo « di buoni auguri; ma dovete anche lasciarmi fare assegnamento su' vostri consi« gli, e valermi della vostra amicizia » al Padre Frediani poi scriveva così

#### Mio reverendo Padre.

#### Pisa, 26 aprile 1853

· « Voi abbondate meco in gentilezze, ed ho ricevuto con somma riconoscenza la « vostra lettera, non che i libri che l'accompagnavano. Proprio io partirò con le mani « piene di fiori d'Italia : il P. Marchese m'ha regalato la sua Vita del B. Lorenzo da « Ripefratta, il Fanfani la Meditazione della Povertà di San Francesco, e voi, mio e padre reverendo, a quella antica e candida traduzione di sant' Efrem, ci unite i vo-« stri opuscoli, dove io sento lo spirito della poesía cristiana. Quanto son cari i vo-« stri versi per la notte di Natale a Grecio quando il Santo stringe fra le braccia il « Bambin Gesù! Come son soavi le vostre parole alla fancjulla che va a prendere il « velo di santa Chiara! quanta grazia e quanta pietà nel saltero della Madonna! Si, « padre mio, i vostri doni gli accetto, e mi duol solamente il non potervi ricam-« biare con nulla; ma non accetto le vostre lodi. Mostrate tanta affezione al libro « de' Posti francescani, ma non sapete che ancor voi avete la vostra parte nell'aver-« melo fatto comporre; chè, quando nel 1846 venni in Toscana, mi fu detto esservi « a Prato un religioso tutto acceso delle sante e poetiche tradizioni del suo Ordine, « e che disegnava di pubblicare fra breve i primi scritti italiani della scuola france-« scana. Aspettai gran tempo questa pubblicazione, ed intanto feci pensiero di ab-« bozzare la storia de' vostri poeti. Ora vedo quanto il mio lavoro è difettoso, e « vorrei che un po'di sanità mi desse agio a correggerlo: e allora, mio padre re-« verendo, farei capo a voi per consiglio, e accrescerei di più il debito del grato

- « animo, che serbetò sempre per voi . Vi piaccia di gradirne questa protesta, e di
- « ricevere altresì la significazione del mio rispetto.

umilissimo e devotissimo servitore

A. F. Ozanam .

- (9) Scrivevami di questo suo miglioramento, e mi prometteva, a compimento del suo libro, un layoro sulla dissertazione del P. Affò, fino allora non potuta vedere da lui, e alcune notizie circa a Ugo Panziera, a proposito del quale mi diceva: « Se piace a Dio il rendermi sanità, potrò far noto al mondo questo poeta. « che io avevo a torto lasciato indietro ». Ma non andò molto, che, rimandandomi un foglio di stampa della traduzione, mi scrisse. « Eccovi alfine la prova di stam-« pa; fate scusa della lentezza a un povero malato che si pensava d'essere in pie-« na convalescenza, e pochí giorni dopo si ritrova in piena malattia ». Quando fu in ordine l'altro foglio di stampa, cui egli desiderava di avere, non mi arrischial di mandarlo senza prima accertarmi di come stava, e se fosse in grado da attendere a cose letterarje : il perchè ne domandai al comune amico Michele Ferrucci, che lo amava carissimamente e di continuo le assistevà, il qual mi rispose così il 10 di agosto « Il nostro egregio Ozanam da alcuni giorni è in tanta prostrazione di forze « che appena può reggersi in piedi, non che uscire di casa. Immaginatevi poi se « la mente può bastargli ad applicarsi a qualunque, benchè piccola occupazione ». E poi « Se voi vedeste ora l' Ozanam son certo che vi farebbe pietà , tanto egli è « smunto , abbattuto , rifinito e incadaverito . La sua signora lo assiste con un amore « e con una intelligenza che fanno veramente maraviglia. Fin da jer l'altro è qui « il fratello di lui, che è medico, e che io feci venire in gran fretta da Parigi, « perchè recasse sollievo al povero malato coll'arte sua, se fosse possibile, e « conforto alla cognata, oppressa della sollecitudine e dal dolore. Dio voglia che « ci si projunghi ancora per qualche tempo questa sì cara vita: ma, a dirvela « schietta, jo ci spero poco o nulla ».
- (40) Riuscitomi impossibile il tradurre in buona poesia questi gentili versi, mi è paruto il meglio tradurii parola per parola, potendo il lettore più così che altrimenti aver chiara idea dell'originale.
- (14) Bellissima lettera in rendimento di grazie avea prima scritto all' Accademia della Crusca in elegante lingua italiana, ed è la seguente:
- Al Chiarissimo Signore Sig. Prof. Abbate Giuseppe Arcangeli Membro e Vicesegretario dell I. e R. Accademia della Crusca --- Firenze

#### Chiarissimo Signore e Collega,

« L'insigne Accademia della Crusca essendosi degnata di ascrivere al suo albo, « illustre per tanti nomi splendidissimi, il mio oscuro nome, mi onorò oltre le mie viù ambiziose brame. E all'onore volle pur aggiugnere un piacere per me squi sitissimo, quando dispose che la grata notizia mi fosse partecipata da Vostra
 Signoria Illustrissima, la cui lettera mi fu nuovo argomento, che da Firenze,

« nido d'ogni arte buena, mosse pur anche ogni onesto e grazioso costume, co-« me da luogo dove

#### « Nullo bel salutar giammai si tacque. »

« Se altri pregi potessero accrescere la riconoscenza da me dovuta al benigno suf« fragio di codesti valorosi Accademici, io li ringrazierei d'avermi posto nel nu« mere de'loro Sozii insieme con un sommo italiano, Gesare Balbo, nel quale non
« saprei ben dire se più rispetto mi risvegli il letterate, il cittadino, o il cristia« no; e d'avermi scelto a successore d'un sommo francese, il Fauriel, a me ca« rissimo, siccome quegli che mi apri la via, e non mi fu meno amorevole con« forto che sapiente guida. Erede della cattedra, ma non della fama di quel finis« simo conoscitore delle cose italiane, d'altro merito non posso io gloriarmi, se
« non di quello di seguirlo, benchè da lungi, nell'opera di esporre in pubblico la
« Divina Gommedia. La quale esposizione si continua tuttora con numeroso ed as« siduo concorso della studiosa gioventu, essende ben giusto, che nella stessa uni« versità di Parigi, ove sedette già scolare — nel vico degli Strami, — surga ora
« maestro il gran padre Allighieri, e con autorità più potente della nostra, sospinga
« i nostri discepoli all'acquisto del vero, del buono e del bello.

« E poichè la Signoria Vostra usò tanto gentile modo nel toccare di quel po-« co che io scrissi, non le sia discaro che le faccia considerare, che riconoscen-« domi jo quasi profano nel tempio, non ebbi mai l'ardimento di stendere la ma-« no ai vasi sacri: Voglio dire che trattando delle cose d'Italia, non osai senten-« ziare intorno a quelle bellezze di lingua, a quelle grazie di stile, il cui giudizio « ai soli italiani si appartiene, e più particolarmente a quell'Acsademia posta cu-« stode al prezioso tesoro della Toscana favella. Ma, consapevole della mia insuf-« ficienza, mi tenni sempre entro i limiti delle quistioni delle origini, nelle quali, « siccome figli della stessa latina famiglia, nei francesi non siamo al tutto fore-« stieri. E di quel fiore del trecento che voi con tanta pietà studiate di cogliere, ho io tentato d'indagar le radici in secoli più rozzi, ma pregni più che altri « d'eroismo e di fede. Conciossiachè sempre siami paruto, che quelle grandi ani-« me di Gregorio VII e della Contessa Matilde, quelle maschie volontà che a Le-« gnano vinsero, e in Costanza dettarono la pace, quelle menti poetiche, profon-« de, e sublimi di s. Francesco, di s. Tommaso, di s. Bonaventura, fossero le « vere seminatrici di quell'eletto frumento, che si miete poscia misto di loglio, « in tempi men virili e men casti.

« Mi si perdoni, Chiarissimo Signore, questo forse troppo libero sfogo in gra-« zia dell'ammirazione ch'io porto caldissima, non pure alle lettere Toscane, ma « ben anco alle antiche italiane virtu; delle quali innamorato fin da giovane, non è

- « maraviglia se io mi senta ogni giorno più affezionato a codesta vostra genero-
- « sissima terra. Ora mi lega di più stretto nodo il voto dell'Accademia, onde mi
- « veggo associato a tanti felici ingegni , nati a provare che i molti parti non han-
- « no esaurita questa Italia
  - « E di biade e di eroi patria feconda » .
- « E chi ne offre più splendido argomento di voi, Chiarissimo Signore, che con raro
- « successo ai patrii studi aggiugneste il culto delle greche e delle latine Muse,
- « quasi a quel modo stesso che nelle bellissime gallerie della vostra Firenze, le
- « opere più celebrate dello scarpello antico si ammirano frammiste alle sublimi di-
- « pinture di Leonardo e di Raffaello?

#### Della Signoria vostra Illustrissima

San Jacopo presso Livorno, li 3 giugno 4853.

Umilissimo devotissimo servitore e collega Anton-Federigo Ozanam.

In quel torno ebbe un'altra testimonianza di stima e di riverenza, non riuscitagli men cara della elezione accademica, dico la fratellanza francescana concedutagli dal P. Generale Da Celano, al quale l'Ozanam rendè grazie con la seguente nobilissima lettera:

Al reverendo P. Generale de' Minori Osservanti e Riformati.

#### Reverendissimo Padre mio,

- « Con riverenza e con grato animo ho ricevuto il diploma col quale vi piace
- « farmi partecipe ai meriti degli Ordini francescani riuniti sotto la vostra autori-
- « tà . Non è in me cosa che potesse rendermi degno di tanto benefizio, se non
- « forse la mia affettuosa venerazione per san Francesco, e la mia ammirazione per
- « i segnalati servigi che alla Chiesa, ai popoli, non che atte lettere sacre e pro-
- « fane hanno renduto i discepoli di esso. Quante voke, al tempo felice, allorchè
- « mi fermai in Roma viaggiando per l' Italia , quante volta ascesi tutto commosso
- « la scala di Ara coeli ! com' esultavo al vedere quel superbo spazzo di Giove ca-
- « pitolino passeggiato dal sandalo minorita! Che dolcezza mirabile mi abbondò alla
- « santa tomba di Assisi, alla Porziuncola, e in tanti luoghi, dove respiran come
- « vive le memorie de padri vostri! E così, tornato in patria, non ho potuto te-
- « ner in freno si potenti impressioni, mi sono ingegnato di farne copia ad altrui,
- « e tenendomi stretto ad un tema che non disdicevasi alla insufficienza d'un lai-

- « co, ho scritto una pagina della storia de' poeti francescani. So bene che molto « è difettoso quel libricciuolo, ma avrei anche più del mio desiderio se fosse da « tanto che rinfocolasse il santo ardore già destatosi in Francia per ristorarvi il « vostro Ordine. Vescovi, sacerdoti pieni di zelo, uomini facoltosi e cospicui han « già formato delle pie società non che messo insieme delle somme, e tra non « molto le città postre, insieme coi Cappuccini da gran tempo riammessi, vedran-« no ricomparire l'umile e venerando abito de' Minori riformati. Io come io non « sono altro che un letterato e un professore, troppi anni per avventura sopraf-« fatto dalla passione per le scienze mondane : che merito ho io dunque da intin-« ger la mano nel tesoro di opere buone che da secento anni in qua si accumula « da tante migliaja di missionarj, tra' quali parecchi martiri, da tanti predicatori, « da tanti penitenti, da tante vergini? Tuttavía non fuvvi mai tempo che fossemi « più che ora necessaria la parte che vi piace concedermi delle loro preghiere. « de'loro digiuni e delle loro sante opere. Dio mi ha visitato, forse per richia-« marmi a pensare più di proposito alla eternità; ed ora, dopo un anno di prova, « sembra volermi rendere quelle forze che mi bisognano a compiere il debito mio « e ad assicurare la mia famiglia. È però mi raccomando singolarmente a voi, per-« chè all'altare vi ricordiate di me; e vi si raccomanda ancera la mia buona con-« sorte, la quale ha sempre avuto gli stessi sentimenti che io per i figliuoli di « san Francesco.
- « Degnatevi, o padre reverendissimo, di accettare la significazione del mío « grato animo e della mia riverente devozione, mentre mi onoro di essere

#### Di V. Reverenza

umilissimo e obbedientissimo servitore
A. F. Ozanam

Dall' Antignano, presso Livorno, 14 luglio 1853.

Anche a me volle il P. Generale concedere il benefizio della fratellanza francescana; e non posso tenermi dai qui rinnovargiiene le più colme e carissime grazie.

- (12) Tra questi amici tiene senza fallo il primo luogo Michele Ferrucci, professore di letteratura greca e latina nello studio pisano, come quegli che amava l'Ozanam di tenerissimo affetto, e sino all'ultimo lo ha assistito, e prestatogli indefessamente le cure più amorose.
- (13) Del viaggio fatto da Livorno a Marsiglia ne dà ragguaglio la signora Ozanam in una lettera, che qui si reca per esempio di gentilezza e di corteaja, e che ella scrisse da Marsiglia il 3 settembre al Prof. Michele Ferrucci.

#### Al sig. Professore Michele Ferrucci

#### Signore ed amico,

« VI scrivo, senza metter tempo in mezzo, che il nostro viaggio è stato buono, « il tempo è stato ridentissimo, ed il mare piano come uno specchio. Il nostro povero

#### DEL TRADUTTORE

- « malato ha retto senza incomodo questa traversata : gli si fece un letto sul ponte , ed
- « ha potuto godere un po' d'aria aperta: le notti non le ha passate male, e ha fatto
- « mostra di tal forza che non ei si aspettava. Mia madre, e più persone di mia fami-
- « glia ci attendevano, benchè poco sperassero il nostro arrivo: e abbiamo condotto il
- « mio povero Federigo in un quartiere già preparato. Appena giunto sentivasi tanto
- « bene che voleva scrivervi : ma noi invece l'abbiam fatto riposare : oggi poi a quel-
- « l'eccitazione è succeduto l'abbattimento e una gran debolezza, il che non ci è giun-
- « to nuovo, perchè lo avevamo temuto: solo dunque tra qualche giorno potremo ac-
- « certarci del suo vero stato . Ahime! quanti mesi sono che viviamo giorno per gior-
- « no , e con dubbia speranza della dimane! Ma sia benedetta la volontà del Signore .
- « Non posso dirvi se saremo in grado di continuare questo doloroso viaggio ; ma
- « quel che anche meno vi posso dire è il rinorescimento che tutti abbiamo avuto la-
- « sciandovi ; e non restiamo mai di parlare delle vostre gentilezze , e di quelle di ma-
- « dama Ferrucci, e di madamigella Rosa. Io credo che le amicizie fatte in tempo di
- « afflizione sieno ben più durevoli di quelle che si fanno al tempo felice: e tutti ne ab-
- « biamo qui chiara prova, poichè ci sembrano anni e anni che noi siamo insieme uni-
- « ti . Grazie dunque di tutto il bene che ci avete fatto, e credete a' nostri più sinceri
- « sentimenti di gratitudine .

#### Amelia Ozanam

(14) L'Ozanam morl il di 8 settembre 1853 a Marsiglia.

• • · . .

#### I

# POETI FRANCESCANI



## **PREFAZIONE**

Il presente libro non è un trattato scientifico. Nel 47 me ne tornava d'Italia, da certe incumbenze letterarie, lieto del portarne meco documenti non più stampati e d'assai momento alla storia de'tempi barbari. Ma insieme con quelle poche spight, raccapezzate là dove il Muratori e chi a lui andò dietro fecero sì larga messe, avevo colto alcun fiore di poesia, come chi dicesse un vilucchio fra le biade mature: certi versi, cioè, spiccati da un manuscritto del secolo XIII: dei canti, che, sonati sulle labbra di parecchie generazioni, mal caddero poscia in dimenticanza: delle raccolte di leggende, cui non degna di comprar su per le fiere il viaggiator letterato, ma che dilettano e famo buon frutto nelle veglie de' contadini. Mi andavano tuttavia per la memoria alcune di quelle basiliche italiane, in cui par che il medio evo sia tuttora vivente, campate al vandalismo novello, o per venerazione de'popoli, o forse per povertà

dei religiosi che le ufiziano. Sì fatte immagini del passato mi s'informavano d'un pensiero comune; chè, studiando nel proprio suo luogo il medio evo italiano, mi pareva di scorgervi, e qui meglio che altrove, il vincolo che tiene unita la fede e l'ingegno, e per quali ispirazioni i santi fer nascere i grandi artisti. S. Francesco, il santo più popolare di quel tempo, lo vedeva proprio loro ispiratore: lo vedeva comporre egli stesso de' cantici maravigliosi (1), e lasciar dopo se una schiera di poeti, di architetti e di pittori, che, informati al sepolcro d'Assisi, si allargarono sino alle Alpi ed alla spiaggia di Napoli. Mi è parso adunque discorrere gl'inizii della poesía religiosa tra Francescani d'Italia, adattando a sì fatto subjetto le mie ricordanze e le provate sensazioni, con quel compiacimento che si mena buono a'viaggiatori rispetto a'luoghi stati lor dilettosi.

Gli scrittori ecclesiastici han fatto aperto il mandato provvidenziale di S. Francesco, allorchè, insieme con S. Domenico, venne a puntellare le crollanti pareti di santa Chiesa. Gli storiografi incomincian pure a conoscere l'opera civile de' Frati Minori, milizia contemporanea alle repubbliche italiane, alleata naturalmente co'deboli, ed avversa agli oppressori, da cui nulla non si aspettava nè nulla temeva. Confessano i savi, che i dottori della scuola francescana han di molto ajutato la umana sapienza, come S. Bonaventura, che fu il Platone del medio evo; e Rogero Bacone, che vide il germe di molte odierne scoperte: ma io starommi contento al porre in considerazione i servigi che fecero alle lettere italiane i primi figliuoli di S. Francesco. Prima trascorro

<sup>(1)</sup> V. l'Avvertimento. (T.)

come in una occhiata, i secoli preceduti al XIII, e, dalle catacombe di Roma alle cattedrali di Venezia e di Pisa. cerco di investigare e ne' monumenti e nelle iscrizioni il primo aleggiar d'una poesía popolare e religiosa, impaociata tuttora nella forma latina, ma disposta a spiccare largo volo, come prima le impenni l'ali un novello idioma. Vien poscia S. Francesco: ed egli è da studiare come poeta, accozzando tutti i particolari concorsi alla educazione di sì raro ingegno: è da porre in chiaro se i cantici che gli si danno sono autentici (1), da cercarne la origine tra le sue estasi, in cui rapiva il fuoco del cielo; e nelle sue predicazioni, in cui di esso fuoco infiammava gli uomini. La virtù (2) del santo fondatore si trasfonde ne'suoi primi discepoli; e S. Bonaventura ha spiriti lirici sotto la toga scolastica: a frate Pacifico si dà titolo di Re de versi: Giacomino da Verona compone due poemi, gran tempo dimentichi, e da'quali per avventura non ischifò l'Alighieri di prendere qualche accenno per il suo Inferno e per il suo Paradiso. Eccoti all'ultimo il B. Jacopone da Todi, più valente di tutti questi, ssatato per pazzo, punito per malandrino, e che dal fondo d'una prigione folgora satireggiando il disordinato vivere del chericato e del popolo; e non ch'e'si tenga per questo dal discorrere in versi i più forti punti della teología cristiana, ma, toccato il fondo della misticità, suonan-

(1) V. l'Avvertimento. (T.)

<sup>(2)</sup> Qui Virtù sta nel significato di potenza e forza d'intelletto o d'ingegno, come gli antichi davano a tal voce simili significati. Avevo detto Genio come sta nel francese, e mi sarei potuto scusare come il Leopardi che disse averlo usato per non saper dire altrimenti; ma non ho avuto cuore di far così povera la nostra lingua; e piuttosto che accattare da altrui, mi è parso di cercar per l'antico, e vantaggiarmi di quello. (T.)

gli già sulle labbra gli accenti che sonaron poscia su quelle di S. Teresa e di S. Giovanni della Croce. E, traversando così il primo secolo dell' Ordine francescano, chi non si fermerebbe a guardare i monumenti di quel tempo che s'incontrano per viaggio, quando di sotto le linee architettoniche traluce egual poesía, e traluce pur da' colori de'freschi? Il mio corso ha tre fermate: il sepolcro d'Assisi: il Santo di Padova; e S. Croce di Firenze. Ma a Firenze guarda con occhio parziale l'arte novella; chè quivi mi venne trovata la vaga leggenda dei Fioretti di S. Francesco, degna di esser nominata un piccol poema accogliente le ricordanze eroiche dell'Ordine francescano, se più non ti piace chiamarlo un reliquiario candidamente smaltato de'miracoli del Santo e della effigie de'suoi compagni. Il più di tali immagini ha solo il pregio del colorito che sparirebbe passando in un'altra lingua: nelle altre c'è grazia di disegno, c'è moto e c'è vita, il che se n'andrebbe in dileguo, chi ne facesse minuta disamina. Un più di me a ciò adatto ha scelto e recato in francese (1) i più devoti, i più affettuosi, ed i più attrattivi racconti dei Fioretti, e tutto si è dato nel voler incarnare quell'andar semplice ed efficace dell'antico narratore.

da signora Ozanam

Or diranno parecchi: E che mai vuol essere questa ammirazione ad una misticità, della quale il presente secolo non conosce più nemmeno il linguaggio? e che questo andare in dolcitudine per tradizioni che non sono di fede? Ma io non propongo da creder nulla a'lettori; e come non fo un trattato scientifico, così non

<sup>(4)</sup> Nella presente traduzione questi racconti son riportati in italiano secondo le migliori stampe confrontate ancora con fedelissimi codici. (T.)

iscrivo un'opera religiosa: e come non iscambierei le gocciole della rugiada con la luce dell'aurora cui esse accompagnano, così non iscambio questi canti e queste tradizioni col domma infallibile; ma le metto insieme come germogli di una terra fecondata dal cristianesimo. Non posso senza tenerezza trattare questa poesía del medio evo, perchè tutto quanto un giorno l'ho vissuto come presente ai fatti e compagno agli uomini che la ispirarono. Tutto quanto un giorno, ma corto al desio, ho passato in Assisi; e ho veduto esservi così fresca la ricordanza del Santo, come se fosse morto di jeri, e pur jeri avesse lasciato alla sua città la benedizione, qual si legge tuttor sulla porta. Mi fu mostro dove nacque: la cappella dove il suo combattuto cuore tornò a Dio: mostromi il prunajo che vestissi di rose, allorchè, vinto dall'ardore di penitenza, vi si gittò S. Francesco: raffigurai l'immagine di quella lingua italiana, inculta ancora e spinosa, ma a cui far germogliare e fiorire bastò l'aura della cattolica divozione: m'inginocchiai per ultimo al sepolcro del Santo, sotto quella volta di azzurro a stelle d'oro, che fu il primo cielo dove tentò suo volo la rinascente pittura; e quivi si maturò il pensiero di far questo libro. Il mio disegno dispiegavasi nelle seguenti considerazioni, che meco si accompagnarono in sul partirmi d'Assisi, secondo che vedeva sparire le bianche mura del sacro Convento, la città che riposa a guardia di esso, ed il colle cui essa soggioga vestito degli ultimi raggi del sole.

Chi ponga mente alla Italia del medio evo ci vede una provincia formata dalla Toscana, dall' Umbria e dalla parte settentrionale del Patrimonio di S. Pietro: e quivi siammeggiò per trecento anni la più accesa lu-

ce della santità cristiana. Vedi a Firenze un S. Giovan Gualberto, padre de' solitari di Vallombrosa, e verace fondatore ad un'ora della pubblica libertà, per la guerra ch'e' mosse a' vescovi simoniaci: un S. Filippo Benizzi co'suoi compagni posar la spada in un secolo di corrueci e di sangue, ed istituire il caritevole Ordine de'Servi: poco poi un B. Giovanni dalle Celle, le cui lettere sono ricco esempio di sapere e di eloquenza; ed in fine una S. Maddalena de' Pazzi. Vedi a Pisa un S. Ranieri tornare di Gerusalemme e rinfiammare il suo popolo all'intepidito ardore per le Crociate (1). A Siena vedi una S. Caterina e un S. Bernardino ed altri santi senza novero, per i quali ebbe titolo di Anticamera del Paradiso. Andiamcene pure per le città guelfe e ghibelline, orride di torri, frementi di odii e crucci di parte, ma troverem pure su'loro altari la immagine di qualche povera fantesca, o di qualche peccatrice convertita, presa per avvocata da que' popoli: come a Lucca S. Zita, e S. Margherita a Cortona. Taccio di Assisi e delle infinite anime che dietro a S. Francesco e a S. Chiara spiccarono il volo verso il cielo; ma non posso abbandonare S. Bonaventura, che, uscito dal piccolo borgo di Bagnorea, fu luculentissima face della scuola e della Chiesa: nè S. Rosa da Viterbo, che, di soli nove anni, per le vie andava predicando penitenza, e levò in arme i suoi cittadini contro la tirannía di Federigo II.

E tanto eroismo, tanta carità, tanto abbandono nel servigio delle verità eterne, è bello certo il vederlo in così piccolo luogo, ed in tempo sì tristo: eppur v'è di

<sup>(</sup>i) Qui il testo francese sta in modo diverso; ma ho posto in questo modo per una correzione mandatami dall'illustre autore. (T.)

più, chè questa terra classica della santità, divien terra classica dell'arte cristiana. Le tombe de servi del Signore son seme che frutta monumenti. La fede, che muta di luogo le montagne, inalza quelle cattedrali, quelle montagne di marmo, tutte intagli e tutte pitture, e risonanti il canto degli inni. Sol che un luogo abbia nominanza per qualche gran fatto religioso, e' basta ad aprirvisi una chiesa, che è poscia come una scuola santificata dalla preghiera, dove gli artisti si educheranno in silenzio, schifi del volgar plauso, ed avvezzi a considerare l'arte come culto, e a trattarla con riverenza: e ben sappiamo che schiera di pittori e di architetti venisse su nei portici sacri d'Assisi. In quel torno, un prete da Bolsena celebrando, dubitò, lo sciagurato! della presenza reale; e l'ostia gli fè sangue tra le mani, ed il corporale insanguinato fu raccolto con ispaventoso terrore. Che? Si stanziò doversi quel segno miracoloso custodire in una chiesa da non aver pari al mondo; e nel 1280 si diè mano a fabbricare il Duomo d'Orvieto, che per trecento anni esercitò la pietà di que popoli, a'quali nulla parea duro pur che espiassero il dubbio del loro prete, ed onorassero l'oltraggiato mistero d'amore. Dugento artisti e più vi lavorarono l'un dietro l'altro, facendosi da Giovanni pisano, e da'suoi allievi che ornaron d'intagli la facciata, e venendo a Luca Signorelli che dipinse l'Anticristo, il Giudizio e l'Inferno in una corona di freschi degni che poscia ispirassero Michelangelo. Un secolo prima era venuto in cuore a Ubaldo Lanfranchi Arcivescovo di Pisa di dare gloriosa sepoltura a'suoi cittadini; e sulle pisane galere vi portò la terra da Gerusalemme e da Bettelemme, di essa riempiè uno spazio di terreno scavato li presso alla cattedrale, facen-

do così il cimitero cittadinesco de' Pisani. Ma come ogni onoranza sarebbe stata piccola a quella terra che toccaromo i santi piedi del Salvatore, così fu stanziato dover rizzarlesi attorno nobilissimo portico, le cui pareti dovessero abbellirsi di storie, da esser consolazion della morte col render figura della immortalità: e per dugento anni non parve a' più valenti maestri toscani di esser giunti a glovioso porto, finchè non avessero dipinto a fresco nel Camposanto. Se per i molti Santi ebbe titolo Siena di Anticamera del Paradiso, il meritò parimento per i sontuosi edifici, per la sublime cattedrale, per il palazzo pubblico pieno di imagini eroiche e religiose, per la sua scuola pittorica cotanto pura, semplice e ingiustamente negletta. Firenze, più abbondante di memorie, si scorgerà di opere anche più abbondante: quelle mura superhe, quelle tetre facciate, que' minacciosi merli non ti spaventino dall'andar più innanzi: entra nelle chiese e ne'palazzi, e vedrai come il pennello vi ha spesseggiato celesti visioni, immagini tutte gioventù, innocenza e candore; e dirai fra te stesso: ma dove, in quel tempo di risse e di guerre, dove andavano gli artisti toscani a cercar que' visi di angeli, di vergini, e di giovani santi? - Non andavano lontano, gli avevano in casa: gli trovavano ne' conventi, alla cui porta moriva lo strepito della guerra civile, ed in quelle vecchie famiglie di cui il Villani e Riocobaldo dipingono i semplici e sobrii costumi: » I cittadini di Firenze vivean sobrii e di grosse « vivande, e con piccole spese e di molti costumi gros-« si e rudi, e di grossi drappi vestivano loro e loro don-» ne; e molti portavano le pelli scoperte senza panno, » con berrette in capo, e tutti con usatti in piede: e » le donne fiorentine senza ornamenti; e passavasi la

» maggior donna di una gonnella assai stretta di grosso » scarlatto, cinta ivi su di uno scheggiale all'antica e » uno mantello foderato di vajo col tassello di sopra e

portavanlo in capo ec. » (Villani, L. VI, cap. 70).

A questo modo bisogna ritrarsi l'Italia del secolo XIII; e di questo dovea, lasciatemi dire, formarsi il nido onde spiccassero il volo quelle tre aquile della poesía cristiana, Dante, il Petrarca e il Tasso.

Cessi Dio per tanto ch'io voglia recare i santi ad esser nulla più che precursori de'grandi poeti! ma in essi ravviso i familiari della divina provvidenza, che, sovrana dispensatrice, ciascuna sua opera indirizza a più fini. Non sa ella il novero de grani d'arena e delle goccie d'acqua dell'Oceano? può ben dunque nell'abisso del suo giudicio provvedere all'accrescimento dell'arte, a quel modo come il prudente Signore provvede a' pubblici giuochi, anche se l'arte fosse puramente a consolazione e legittimo sollazzo de'popoli; ma se poi l'arte fosse mezzo da ben costumare gli uomini, da recargli a civiltà, e da onorare Colui che siccome è bello per eccellenza, così è buono ed è vero, non è ragione che la Provvidenza facciane capitale nell'abisso del suo giudizio?



-

### I POETI FRANCESCANI IN ITALL'

#### NEL SECOLO XIII

**→>>>00<**←←

#### CAPITOLO' I

Della poesia popolare in Italia innanzi e dopo S. Francesco.

Prima di farsi a studiare la scuola francescana, è buono assegnarle il proprio luogo nella storia della italiana poesia: investigare la vera indole di questa: vederla spuntare di tra'l bujo de' primi secoli, e poscia, datole ferma impronta dall'esempio di S. Francesco e de' suoi discepoli, farsi via per iscuole men religiose, e continuarsi in secoli men semplici e men puri. Ma l'indole dell'ingegno italiano in questo, sopra ogni altra cosa, mi commuove a stupore, che, acquistando sapienza, non perdè popolarità. In ogni tempo della italiana letteratura e' c' è la poesia del popolo; dacchè la poesia ben coltivata ha nel popolo profonde radici; e fiorito che ha, vi ricade come in un terreno che mai non perde vigore, e che ella fa ricco della sua polvere. Or questo terreno vorrei tentare; e vorrei scavar tanto a dentro ch' io trovassi la prima sorgente di sua fecondità.

Il popolo italiano ha principio dalle catacombe, e chi vuol trovare la origine di tutto ciò che è per farsi grande, quivi gli tocca a discendere. Già vedo quivi il popolo, nel significato che si dà oggi a tal voce, contandovi cioè donne, bambini, deboli e pusilli, di che o non facean capitale gli antichi storici, o l'aveano in dispregio. Vedo quivi un popol novello, accozzamento di strani, di schiavi, di liberti, di barbari, ma informato d'uno spirito già diverso da quel dell'antichità. È dunque un pensiero in questa gente cui essa vuol fare aperto; ma troppo è quel pensiero abbondante, troppo acceso d'amore, troppo nuovo, da

esserci sufficienti le parole: c'è mestieri che tutte le arti lo ajutino. La poesta non è, in su quel primo, distinta, precisa, e vestita della forma da lei vagheggiata; ma è però in ogni dove, nell'architettura, nella pittura, nella scultura, nelle iscrizioni, posciachè in ogni dove ci ha simboleggiamento, parlar figurato, conati a far che il pensiero brilli di sotto l'immagine, e di sotto la realtà l'idealità.

Le catacombe bisogna immaginarsele come tanti lunghissimi androni sotterranei che rigirano per lo lungo sotto i sobborghi e la campagna di Roma; e non vanno scambiate con le larghe fosse sotterranee aperte per fabbricare la città pagana. I cristiani proprio, e non altri, scavarono quegli stretti corritoj da celare i misteri di lor fede, e il riposo delle lor tombe. Questi andirivieni hanno alle volte tre o quattro palchi, e si profondano ottanta o cento piedi sotterra: in alcun luogo un sol uomo a capo chino vi passa a fatica: di qua e di là parecchie buche, fatte una sopra l'altra nel muro, basse, larghe e ben fonde; e quivi si collocavano un presso l'altro corpi grandi e piccoli, e si turavano per sempre con un po' di calcina. I molti avvolgimenti di tali androni furon forse ordinati ad illudere le persecuzioni de' pagani; e quanto più si va innanzi, tanto par che si senta l'avvicinarsi de' persecutori, che si oda il suon de' lor passi, e che per paura l'androne dia una rivolta, salga, scenda, e studii di ficcarsi più che può nel cuor della terra. Questa è solo opera del terrore e della necessità; ma è tuttavía eloquentissima, e niuno edificio umano non ci dà più fruttuoso ammaestramento. L'entrare in quelle tenebre era un avvezzarsi all'abbandono di tutto ciò che è visibile, e della luce medesima, per cui il tutto si vede: ogni cosa era involto nel cimiterio come nella eternità è il tempo; se non che poteano assomigliarsi a tante finestrelle che rispondessero sulla eternità, assin di consolare le anime della morte di quaggiù, alcuni oratori ordinati ad ogni tanto per celebrarvi i santi misteri (1),

<sup>(1)</sup> Le catacombe che già il Bosio, il Bottari e il D'Agincourt aveano tanto bene illustrate, escono ora, a dir così, di sotto terra per i maravigliosi lavori det P. Marchi e del sig. Luigi Perret. Finche queste due grandi opere non sieno date suori per intero, si potrà studiare il dotto Tableau des Catacombes del sig. Raoul-Rochette, e il volume che l'Ab. Gaume gli ha accompagnato nelle sue Trois Romes. Ma chi specialmente voglia sar tesoro della santa poessa, del simboleggiar teologico, e delle memorie al tutto divine che dan vita a questi cimiteri, bisogna

Essi oratori son pieni di pitture rozze e grosse per lo più, e che si accusano per fattura di mano disadatta: ma che di meglio potevan fare artisti idioti, operanti in fretta e in furia, a lume di lampada, e con la morte sul capo? Tuttavia qua e colà, secondo che la fiaccola illumina quelle mura, ti si fanno agli occhi figure che al disegno, all'abito, all'atto accennano i migliori tratti dell'arte antica: e già già di sotto a que'tratti si fa via lo spirito che le avviva e che loro dara altra forma. Chi guarda esse figure, dall'artista atteggiate a preghiera, a man distese e con gli occhi a cielo, vi scorge tutta quanta la fede dei martiri; ma per ogni dove, al pensiero sempre eguale, alla ispirazione che se scegliere il subjetto di esse pitture, e stabilirne la disposizione e proporne l'idea, per ogni dove si scorge la novità dell'arte cristiana. In que' luoghi abbandonati, ci si aspetta di vedere immagini d'una gente discacciata, perseguitata, accanitamente insidiata: e pure invano vi si cercano. Al sommo delle volte v'è il Buon Pastore or con la pecerella or col capretto in collo, a dimostrare ch'e' vuol salva così la innocenza come il pentimento: in quattro spartimenti poi, disposti tra ghirlande di fiori e di frutti, vi ha delle storie del vecchio Testamento e del nuovo, e le une per ordinario fanno riscontro alle altre, come figura a realtà, profezia a storia: Noè nell'Arca, Mosè che fa scaturire acqua dalla roccia, Giobbe sul letamajo, il miracolo di Cana, la moltiplicazione de'pani, Lazzaro che sbuca dai sepolcro; ma, il più, Daniele nel lago de'leoni, Giona vomitato dalla balena, i tre fanciulli nella fornace, tutti simboli di martirio per fiere, per acqua e per fuoco; ma di martirio trionfante: e così era da dipingervi, a sostentamento del coraggio, a consolazion dell'affanno. E mai non v'è accenno alle persecuzioni d'allora, non mai dipintovi rôghi di cristiani, opre di sangue, o cose da accendere a odio o a vendetta, no: tutto rende immagine di perdono, di speranza e d'amore (1).

pigliar a guida l'Ab. Gerbert: Esquisses de Rome Chrétienne: t. 1, p. 144; t. 11, p. 104 (Nota dell'Autore).

<sup>(1)</sup> I pittori delle catacombe ritraggono il buon pastore con in collo nen la percorella ma un capretto; e gli Archeologi pigliano tale immagine per servile imitazione dell'arte pagana che dipigneva Apollo da pastore, parando le pecore di Admeto, ed accollatosi un capretto: ma può a tal simbolo darsi interpretazione più teologica e più vera, riferendosi alle dispute di que' tempi medesimi. Nel secondo secolo, quando la setta de' Montanisti negava che la Chiesa abbia facoltà di rimet-

Se i cristiani delle catacombe trovavano agio da pitturare i loro oratori, non potevano certo staccarsi dalle sepolture de' loro morti ch'e' non vi lasciassero qualche segno di dolore e di pietà. La scultura cristiana si inizia da geroglifici, da abbozzaticci senza proporzione, senza grazia, senza null'altro di buono insomma che il concetto cui esprimono: una foglia significa la fragilità della vita: una barca a vela, il precipitoso correr de'nostri giorni: la colomba col ramo nel becco annunzia l'avvicinarsi di miglior mondo: il pesce ricorda l'acqua battesimale, come la voce greca con cui si noma raccoglie ad un' ora in mistico monogramma i titoli augusti del tiglio di Dio salvatore (1). Sopra una sepoltura non vi sarà nome, ma solo un pesce e i cinque pani della moltiplicazione miracolosa; ben si comprende per altro riposar quivi chi credè in Cristo, chi ebbe dal battesimo la seconda vita, e si assise alla mensa eucaristica (2). Lo scalpello cristiano procede più animoso e più abbondante secondo che il paganesimo cede il campo; e per quegli emblemi che timidamente tratteggiava in terra cotta, ora, preso cuore, si cimenta col marmo e gli trae dalle viscere i bassi rilievi di que' sarcofagi onde si abbellano i musei di Roma e le chiese di Ravenna. Vi son trattati que' medesimi subjetti biblici delle catacombe, ma c'è anche dell'altre storie. Che già finirono le persecuzioni, e che la necessità di mantenere il segreto non cela più i santi misteri si argomenta da un simboleggiar più co-

tere i peccati commessi dopo il battesimo, i cattolici mettevanle innanzi l'esempio del buon pastore che riporta all'ovile la pecorella smarrita. Ma Tertulliano, che del suo acceso parlare caldeggiava e ajutava la eresia, facea rimprovero a'cattolici del profanare tal parabola, e di intagliarla perfino ne'vasi delle lor tavole, dicendo: «Il Cristo salva solo le pecore, dei capri non sente pietà ». (De Pudicit., cap. 7, 10, 13). La Chiesa rispose a tal disperata dottrina dipingendo un capretto sulle spalle del Pastore eterno. — A cessare che altri prenda abbaglio, S. Eucherio, nel secolo V, spiegando le regole del simboleggiare cristiano, dichiara che le pecore son figurate per i giusti, i capretti per i peccatori. Liber formularum intelligentica. (Nota dell'Autore).

<sup>(4)</sup> In greco ix Siς vale Piscis, e con le sue iniziali si forma il nome e gli attributi del nostro Signore così: ιησοῦς χριστὸς Βεοῦ ὑιὸς σωτὴρ, cioè Jesus Christus Dei filius salvator. (Τ.)

<sup>(2)</sup> Tali interpretazioni non sono a capriccio, ma sono attinte della cristiene antichità. V. Clemente Alessandrino, Paedagog., 111; Constit. apost. lib. V, cap. 7; S. Agostino, Epist. 48; Lo stesso, De Civ. Dei, XVIII, 23; Ottato Milevitano, Contra Parmen., III, 2; S. Eucherio, Liber formularum spiritualis intelligentiae. (Nota dell' Autore).

pioso e di velo più sottile. Le tombe di Ravenna non parlano di morte, anzi ogni cosa reca a memoria l'immortalità che l'Eucaristia largisce a'cristiani: viti in cui dan di becco gli uccelli: colombe che beveno a un calice: di begli agnelli che pascono frutti di palma. E come il disegno non si fidava di ritrarre in tutto e per tutto il pensiero, così domandava ajuto alla parola che da principio tenne poco spazio. Le prime iscrizioni son brevissime; e, così brevi, han pure una tal quale eloquenza; Texos Φιλημονις, « Luogo di Filemone ». Alcune han qualche parela di affetto e di consolazione, come questa: Florentius, felix agneglus (sic) Dei; « Fiorenzo, beato agnello di Dio ». Ovvero: « Troppo presto cadesti, o mia Costanza, miracolo di bellezza e di virtù »! « Nimium cito decidisti, Constantia, mirum pultritudinis atque idonitati (sic) ». Eppure Costanza era merta per martirio i e l'ampolla tinta di sangue accennava a'fedeli che dovessero adorar la sua tomba; ma la santa giovane non avea più che diciotto anni, e la chiesa compati quel gemito di cuore paterno: Alcuna volta poche parole dipingono tutto quanto il terrore de'giudizii divini, come nella seguente preghiera che il cristiano Beniroso intaglio sulla tomba di suo padre: « Signore, fa di non venire a tal ora che lo spirito sia ottenebrato »: « Domine, ne. quando adumbretur spiritus, veneris ». Alcun'altra volta il pensiero della risurrezione scoppia di tra'l duolo e tra' pianti: la famiglia del cristiano Severino invoca per esso Colui che fa rigermogliare il granello ammortito nel solco:

> Vivere qui praestat morientia semina terrae, Solvere qui potuit lethalia vincula mortis.

Ci appressiamo ora alla poesía che sola è veramente degna di tal nome, a quella che si manifesta con la favella e si manifesta co' versi: non più sara essa muta; e non è lungi il tempo che il poeta Prudenzio metterà in fama le catacombe ed i loro martiri col metro di Virgilio e d'Orazio; ma sino a qui ognì cosa è rimasto popolare, ogni cosa è barharo; ed io l'ho ben caro per ciò. In quelle epigrafi latine scritte a lettere greche, gremite di errori d'ortografia, di lingua e di prosodia, colgo sul fatto, fui per dire, quegli idioti che le dettarono, e vedo madri plebée e padri schiavi intagliar alla sfuggita parole di dolore e di speranza su quella pietra, dinanzi a cui torneran poscia a inginocchiarsi. I persecutori, i Romani veri, dovean bene fare sdegno-

samente bocca da ridere, allerche, discendendo in que'cimiterj ventan loro veduti gli epitaffi di quegli sciagurati, che non
sapeano nemmeno scrivere, ed erano tuttavia presuntuosi di ammaestrare il mondo. Eppure che cosa si ordiffava dalla Provvidenza? L'antica civiltà romana era in sul rovinare, e Roma, da
que'luoghi tenebrosi che sotto le vaneggiano, e da quella società
cristiana cui tanto avea nimicato, era in sul vederne uscir fuori
una civiltà novella, ed a mano a mano una novella poesia.

In quella che le mura della eterna città son conquassate dagli arieti, e che i Goti e i Vandali si avventano sulla breccia: in quella che i barbari sen portano le tettoje di piombo non che altro s'e le porte di bronzo; quando ogni cosa pareva ita in perdizione, eccoti che i sacri sepoleri delle catacombe pingon su, lasciatemi dire, il terreno, e dan forma alle maravigliose basiliche di S. Paolo, di S. Maria maggiore, ed a tante altre, che, dol secolo IV al XIII, levaron di terra, raccolsero e salvarono tutte quante le arti: Invece di poesta delle scuole, vi ebbe poesta di monumenti.

Non si può ben accertare qual fossero le basiliche cristiane de tempi barbari, allorche tutta la civiltà erasi rifuggita tra' loro meri. Primamente, în sullo spegnersi dell'antica società, le basittehe dovean ben essere come chi dicesse la forma di una società novella: que' luoghi in cui soli un pensiero morale raccoglieva tuttora gli uomini, dovea ben informargli all'ordine e alla disciplina si ch' e' n' uscissero obbedienti ed ammisurati: Per questo le chiese avevano due cortili che le appartavano dal frastuono di fuori: aveano la fonte da lavarvisi le mani, ed aveano i loro scompartimenti secondo i gradi della gerarchia cattolica, facentlosi dal vestibolo ove piangeano i penitenti e andando alle pavate spartite fra uomini e donne, non che all'abside la dove eli stalli de sacerdoti facean corona alla marmorea cattedra del vescovo. Non andra molto che le chiese feconderannosi e daranno l'essere a battisteri, a campisanti ed a campanili, che loro si poseranno d'attorno; ed esse cost ampliate di cerchia, abbracceranno tutto ciò onde un popolo vive spiritualmente. Volgete l'occhio a quel maraviglioso prato di Pisa, dove grandeggia la cattedrale, il campanile, il camposanto ed il battistero: quivi era tutta quanta la patria; c' era tutto il bisognevole a nascere, a vivere, ed a morire. È lieve il comprendere come dalle basilicha sieno nate le città.

Secondamente: accennava di spegnersi il lume delle scienze e delle arti: e bisognava che le basiliche facessero servir le lor pietre medesime da maestre del popolo, acciocchè il suo spirito si illuminasse, e 🗪 ne accendesse la fantasia: bisognava che l'uomo ne uscisse addottrinato e dilettato, affinchè vi avesse a torpare a cuor lieto, come in luogo dove rinveniva il vero ed il bello. A volere recare ad atto l'idealità di quel tempo era di bisogno alle chiese l'aver un' intera Teologia ed un intero poema sacro: e però, con la mente a questo, si empierono di lavori a mosaico non pur le chiese di Roma e di Ravenna, ma quelle altresi di Milano, di Venezia, di Capua, di Palermo; e non che l'abside loro, ma alcuna volta anche le navate, il vestibolo e la facciata. È quivi distesa la istoria dell' uno e dell' altro Testamento, a cui fan seguito le leggende dei Santi, e fan corona le visioni della Apocalisse; e la imagine della gloria celeste occupa per ordinario la volta del coro. Chi potrà mai dire come tocca l'animo nostro quella gran figura del Cristo, in campo d'oro, e ritto sopra un cielo di fuoco, e Santi dall'una e dall' altra mano che gli porgono le loro corone? Sopra capo gli sta l'agnello, adagiato sulla montagna onde sgorgano i quattro fiumi, emblema de' quattro Vangéli: vi sono dodici pecorelle che escono dalle città di Gerusalemme e di Bettelemme, per figura del gregge cristiano raccolto di tra la sinagoga e di tra gentili: e per ultimo, tra gli accessorii che abbellano esse nobili opere, riveggonsi i cervi, le colombe, i gigli e le palme, con tutti i simboli della antichità cristiana, serbati vivi e interpretati da una tradizione sempre continuata. E per sar vedere apertamente, come questa non dovea essere dottrina segreta. ed a coloro solamente riserbata che già sentivano alcun che de' misteri divini, quelle storie si accompagnavano di iscrizioni, da esser come chiave ad aprirne il significato; chè in piè di ciascun lavoro a mosaico v'erano de' versi che ne dichiaravano il senso e ne traevan materia a qualche ammaestramento, studiandosi di intenerire i riguardatori e di muovergli o al pianto od alla preghiera. Le spaziose e gravi pareti delle chiese romane potean dirsi libri aperti dove celebravansi i miracoli del Santo titolare, i principi che l'avean fondate, ed i morti illustri che vi dormivano.

E così venne su una forma di poesia non per anco abbastanza studiata da' critici: una poesia murale, se a questo modo è lecito

nominarla, che die vita alle chiese del medio evo italiano, siccome, già tempo, un'arte sacra aveva empiuto di pitture e di geroglifici i templi di Egitto. Il frontispizio e l'abside di s. Giovanni Laterano e per insino la cattedra del Papa, ogni cosa era coperto di versi; ed in linguaggio semplice, ma efficacissimo, vi erano compendiati i diritti della sedia apostolica, e della chiesa madre di tutte le chiese. Gli epitassi de' pontesici che si leggono in s. Pietro sono senz'altro una compiuta storia del papato; e massimamente de' papi del VI e VII secolo vi erano intagliati in distici latini nome, età e gesta. La ricchezza e la facilità di tali poemetti fa argomento come in quel tempo, che altri ha il vezzo di dipinger Roma per la meretrice di Babilonia, nella ignoranza e nella corruzione a gola, degli studii di lettere eravi pur rimasto assai fiato. Il Duomo di Pisa alteramente levava la fronte segnata di iscrizioni trionfali, che ricordano le gesta pisane alle prime Crociate: ricordano come le pisane armi riscossero dagli infedeli la Sardegna e le Baleari; e specialmente ricordano la vittoriosa impresa contro i Saracini di Palermo, a memoria della quale, e col tesoro portatone, avean que'divoti corsali fabbricata la lor cattedrale. Ma non c'è luogo dove più abbondante sia la epopéa monumentale che in s. Marco di Venezia: non dirò delle cupole e della stupenda facciata grave d'oro e d'intagli, ma si entrerò sotto quelle volte dorate, ingegnandomi di qui descrivere i lavori di mosaico e le iscrizioni che torno torno le abbellano.

Addiceansi al vestibolo storie del vecchio Testamento, figurative del nuovo; e di fatto v'è la storia del popolo di Dio, che principia dalla Genesi, e fa capo, da una parte a Mosè che nel Mar rosso battezza gli Ebrei, e dall'altra a Giovanni che battezza Cristo nel Giordano. Tali opere sono fatte da gente grossa e idiota, ma con tutto ciò mandano certi lampi di ispirazione, la cui grandezza e attrattività non furon mai avanzate dall'arte novella. La Creazione della luce è a questo modo: il mosaicista non vi ha figurato il Verbo creatore per un vecchio sdegnoso e garritore del Caos, ma si per un bel giovane di gioventu eterna, vestito di bianco e di porpora, colori regali, in faccia tutto benigno, in atto di stendere sopra gli elementi quella mano certa di essere obbedita: gli stan dinanzi due globi, oscuro l'uno, l'altro lucente; e tra'due globi v'ha un angelo (simbolo del primo giorno) che a braccia distese spicca il volo. Ma si fatte pitture del mondo na-

scente son piccolo accenno dello spettacolo che si para dinanzi a chi entra nella basilica, dove ogni cosa vi è pieno della presenza di Cristo redentore, cominciando dalla cupola del Santuario, dove tu lo ved tra' Profeti che gli fanno corona, come a Desiderio de' popoli. La vita, i miracoli e la passione di lui si distendono per il coro, per il soffitto e per la navata di mezzo; e sopra la porta maggiore grandeggia paurosamente il giudizio universale. Le navate dalle parti sono occupate dalla storia della b. Vergine, degli Apostoli, di s. Marco e di s. Clemente, avvocati della città, senza altri Santi infiniti, le cui immagini in campo d'oro, spesseggiano in quella chiesa, facendola come un visibil paradiso, ed una celeste Gerusalemme, venuta di lassù, e stabilita qui in terra dall'ingegno e dalla pietà degli uomini. Non c'è voluto meno di dugento versi a dichiarare si fatti mosaici: qui si narra un miracolo; quivi si interpreta un simbolo: colà una sentenza od una preghiera. Quegli esametri barbareggianti fanno alle volte, io nol niego, arrossire la sintassi e la prosodía; ma sono tutti infiammati di religioso ardore, ritraggono tutto l'eroico amor di patria, tutta la potenza sacerdotale e guerriera di quel secolo, che non dubitò di fondare su palizzate e in mezzo al mare quelle cupole che nulla non invidiano alle cupole di s. Sofia. Torno torno al grand' arco del coro sta scritta questa invocazione al protettore della città: « O Marco, tu proteggi con la « dottrina l'Italia, l'Affrica con la tomba, e come leone, pro-« teggi Venezia stando posato e rugghiando ».

- « Italiam, Libyam, Venetos, sicut Leo, Marce,
- a Doctrina, tumulo, requie (1) fremituque tueris.

Più là piacque al Poeta che quelle sante mura dessero ammonimenti a' grandi della terra; e il Doge, allorchè, scendendo dal suo palazzo, entrava in s. Marco, e passava dinanzi all'altare di s. Clemente, potea leggervi cotali parole, intagliate a lettere d'oro in su un marmo, non corruttibile come il cuore de' suoi

<sup>(1)</sup> Questi due versi sono un raccolto della storia di s. Marco, discepolo di s. Pietro, deputato prima dal principe degli Apostoli ad evangelizzare la Italia settentrionale; a vescovo poscia di Alessandria dov'è il suo sepoloro, e d'onde i Veneziani portaronne le reliquie per dar loro eterno riposo sulle lagune (Nota dell'autore).

cortigiani. « Ama la giustizia: da a ciascuno il suo: o Doge, fa « che il povero, la vedova, il pupillo e l'orfano, ti abbiano a « lor difensore: fa che nè paura, nè odio, nè amore, nè oro, « mai non ti svolgano dal dritto cammino. Doge, cadrai come « il fiore, tornerai in cenere, e secondo tue opere, riceverai « dopo morte ».

Ut flox casurus, dux, es, cineresque futurus, Et, velut gelurus, post mortem sic habiturus.

E ne meno son lasciati addietro i puailli e gl'idioti, in cui servigio massimamente i quadri han sotto di se di quelle scritte: e per paura altrest che i volgari spiriti, presi all'allegria di que'colori, non lasciassero per avventura di levar la mente alla non visibile realtà, sotto una immagine del Salvatore furono poste si fatte parole: « La immagine rappresenta Dio, ma non è « Dio essa: guardala, ma adora col pensiero colui che essa rap- « presenta ».

Nam Deus est quod imago docet; sed non est Deus ipsa. Hanc videas, sed mente colas quod noscis in ipsa.

In questo modo l'arte cristiana gittava da sè gli allettamenti onde il paganesimo attraeva gli sguardi della moltitudine. Ma a malgrado di queste attestazioni di scrupolosa e diritta credenza, si comprende altresi come quel popolo che avea fabbricato S. Marco, innamorato dell'opera sua, abbagliato da tanto oro e da si vistosi colori, abbia renduto testimonianza a sè medesimo che il suo tempio sarebbe il re degli edifizii cristiani:

Historiis, auro, forma, specie tabularum, Hoc templum Marci fore (sic) decus Ecclesiarum.

Non ho nè agio nè tempo da andarmene in lunghe citazioni; ma certo quando le iscrizioni son così fitte che una si accavalla con l'altra e si uniscono a una serie di quadri, di bassirilievi, di vaghezze architettoniche ordinate a vincere la immaginazione, e'si può ben dire, e non dirlo abusivamente, che una cattedrale è un poema, e che il Cristianesimo, stando alla sua parola, ha dato voce e canto alle pietre: « Lapides clamabunt ». ŧ,

Questa poesta de' monumenti si scriveva in latino, ma non si ereda mica quelle iscrizioni latine essere state scritte nè dai dotti ne per leggerle i dotti, o che parlassero a'letterati, vale a dire a pochiesimi; chè anzi i sentimenti cui esprimono, la loro forma grossa e scorretta, la rima a cui studiano, ogni cosa è in lor popolare. Nel secolo undecimo, nel dodicesimo, e anche nel decimoterzo, durava tuttavia ad essere intesa la lingua latina, non pure da' letterati ma da tutti; e le prediche si faceano in latino (1), in latino si faceano le arringherie, e in latino scriveansi i canti di guerra per il popolo. I Modanesi, nel 934, vegliavano a guardia delle lor mura minacciate dalla furia degli Ungari. Quegli artigiani e minuta gente, armati tumultuariamente a difesa de' lor fecolari, e che già vedeano in fiamme i villaggi vicini, prendeano cuore al cauto di un inne guerriero che tuttor si può leggere, e che, insieme con la rima moderna, ha pur buona latinità, e de' lampi altresi della classica epopéa « O tu che proteggi con la tue armi queste mura, fa di « non dornsire, ma sta ben desto: fintanto che Ettore stiè vigi-« lante in Troja, i frodolenti Greci non poteronia vincere »

O in qui servas armis teta moenta Noli dormire, quaeso, sed vigita: Dum Hector vigil extitit in Troja Non eam caepit fraudolenta Graecia.

Non solo dunque nelle chiese, echeggianti degl'inni di s. Ambrogio e di s. Gregorio, ma ancor per i campi, e per le piazze, e fin sotto al balcone di nobili dane, liete di sentirsi lodare nella tingua di Virgilio e d'Orazio, v'era una poesta cantata e vivente salle labbra del popolo. Petrei recarne assai esempj, ricordere dei brindisi e delle satire politiche; ma piacemi di posarmi sopra un poema non tante breve, in cui mi per di ravvisare, più certamente che altrove, l'ingegno italiano, e le sue consuctudini, e le sue frabaze. Le gate pisane tornamo dalla guerra portata in Affrica nel 1088, ed entrano in porte onuste di spoglie saracinesche, tale impresa mosse un ignoto poeta a

<sup>(1)</sup> Intendasi samamente: Non tutte le prediche o arringherse sacevansi in latino, ma pure alcuna se ne saceva, il che basta a provare che la lingua latina era tuttavia intesa dal popolo (T.).

celebrarla con un cantico che non può essere se non popolare: i versi rimati più non han fiore di buona prosodia, ma nondimeno v'è copia di antiche memorie. Chi volesse pigliare alla lettera le prime parole dell'autore, e'ti dà a credere che Pisa andò a raccendere l'antica contesa di Roma e di Cartagine:

Nam extendit modo Pisa laudem admirabitem Quam olim recepit Roma vincendo Carthaginem;

ma veramente è questa una guerra santa. Cristo medesimo muove le galée; e scesi che sono i Cristiani sul lido affricano, si fa loro duce s. Pietro apostolo, e s. Michele fa loro da trombetto. Il poeta descrive tutti i casi della pugna: novera i morti: piange sopra il giovane Ugo Visconti, il più prode e il più bello de' loro capitani, la cui vita fu prezzo della vittoria; e l'onora agguagliandolo a Codro « a quel re famoso che, per assicurare « la vittoria de' suoi, abbandonossi alla morte ». Li subito per altro si leggono parole ove scorgesi tuttaquanta la fede del medio evo: « In simil guisa fu spogliato l'inferno e Satanasso fu vinto, « quando Gesù redentore volle morire: e tu, o diletto, tu muori « per amor di lui, in servigio di lui; e nel di del giudizio ti ri- « vedremo lucente come un bel martire »:

Pro cujus amore, care, et cujus servitio, Martyr pulcher rutilabis venturo judicio.

Ed anche qui, innanzi il fine del secolo undecimo, si vede quella mischianza di sacro e di profano, onde si fè poscia tanto carico a Dante, al Tasso, e a tutti i poeti italiani; ma non è da far loro per ciò il nome di pedanti, non è da dire che ciò sia uno sprazzo di paganesimo: è proprio l'Italia che non vuol lasciar ire le sue tradizioni, che, siccome delle sue glorie cristiane, così è gelosa delle sue glorie classiche. Non ci ha, fui per dire, antica città italiana che non pretenda essere in lei sepolte le ossa di un santo ed anche d'un eroe o di un poeta. Napoli ti mostra il sepolcro di s. Gennaro e di Virgilio: Padova innalzò a s. Antonio un monumento da non aver pari; ma serba ancora con riverenza quella pietra che si dà per la tomba di Antenore: Siena che è la città de' santi, va tuttora altiera del suo titolo di Colonia romana, e sulla scalinata della cattedrale v'è una colonna

sormontata da una lupa allattante i suoi lupacchini. Trasmodo alcuna volta questo culto dell'antichità, ma la cagione è da tenersene in pregio; chè gli uomini del medio evo stimavano, essere le memorie della passata grandezza stimolo acutissimo a grandi fatti.

Nondimeno tutta la poesta delle memorie, de' canti guerrieri e de' monumenti religiosi, era solo una voce non per anco abbattutasi nel proprio istrumento, e le toccava a stare rattrappita in quella benedetta lingua latina, intesa tuttora, ma invecchiata, e non abile a rappresentare la varietà de' nuovi sentimenti. Racconta la favola che Mercurio, spassandosi da fanciullo sulla riva del mare, raccattò un guscio di tartaruga e ne fece la prima lira: e così l'ingegno italiano, tuttor giovane e popolare, dovea ricogliere, dirò così, dalla polvere quell' umile idioma cui egli era per rendere cotanto gentile, puro e sonante.

Era un gran pezzo che ogni provincia ed ogni città aveva dialetto suo preprio: la Lega lombarda fè amiche tra loro le città: le provincie si accomunarono: e da que' dialetti ravvicinati insieme formossi l'idioma che fu delle corti, delle feste pubbliche, delle solennità, e che poscia si fè nazionale. Fu opera questa dei secondi cinquant' anni del secolo XII. In sul principio del XIII comparve s. Francesco: e quest' uomo, tutto cuor per i poveri, non volle cantare se non in lingua del popolo; ed in italiano disse improvviso il suo Cantico del sole (1). Quella prima voce echeggiò di maniera che più non devea tacersi. Fra Giacomino, un Francescano di Verona, scrisse in dialetto veneziano due poemetti dell' Informo e del Paradiso, e segnò la via per avventura all'autore della Divina Commedia (2). Jacopone da Todi, un altro Francescano, girava per i monti dell' Umbria componendo in quella rozza lingua del paese, non più soli cantici semplici, ma canti di buon polso, ne' quali trasfondeva tutta la teología mistica di s. Bonaventura, e tutta l'acerbità della satira vendicatrice, che non la perdonava nè a' disordini del popelo, ne alle debolezze del chericato. Uomo ardito quanto e più di Dante: e forse Dante in lui si ispirò.

Dante aveva dinanzi a sè questi esempli: ci avea pure le moltissime visioni del mondo invisibile onde erano piene le leggende

<sup>(1)</sup> Vedi l'Avvertimento.

<sup>(2)</sup> Vedi questi poemetti nella Appendice.

italiane, e delle quali altrove ebbi occasione di mostrare il numero e la qualità (1). Egli ebbe la felice temerità di trattare questo tema popolare, e di trattarlo nella lingua del popolo; e ciò è da reputarglisi a gran merito, non essendogli mancati allettamenti al contrario. Innamorato delle bellezze dell'Eneide, ch' egli sapea tutta quanta, aveva proposto di scrivere il suo poema nella lingua e nel metro di Virgilio, e cominciollo cost:

# Ultima regna canam fluido contermina mundo;

ma procedendo nell'opera e nel viaggio, gli entrò in cuore un alto dispregio de' letterati del suo tempo, che vendeansi a' principi, e che tanto usavano la lira quanto ne cavavan guadagno. Rifiutò di scriver per loro, e si fè propugnatore della lingua volgare, da cui riconosceva due vite, l'una temporale, e l'altra spirituale, dacchè essa, egli dice, congiunse i miei genitori, essa mi introdusse a studiare la lingua latina, e per questa via alle altre scienze « a perpetuale infamia di coloro che commendano lo volgare altrui e lo proprio dispregiano ». Dante encomia con ardente affetto la lingua italiana per la dolcezza delle sue sillabe, per la proprietà de' suoi costrutti, per la facilità con cui, in modo quasi perfetto come il latino, esprime i più alti e più nobili pansieri; in guisa che guardandovi ben dentro, vi si trova una dolcissima ed amabilissima beltà. Ecco qual' opinione manifesta nel Convito, ed è questo per avventura chiaro lampo del suo ingegno, l'aver cioè, fatto capitale d'una favella spregiata, e abbandonata agli idioti e a' poveri: non mica l'averla creata, siccome altri va dicendo, ma l'averla stabilita con monumento eterno, vincendo la neghittosità e il mal talento dei dotti contemporanei.

Giovanni di Virgilio, maestro nello studio bolognese, scriveagli di lunghe lettere latine, confortandolo che e' volesse scegliere subjetti più convenienti al suo ingegno; e proponeagli le favole greche, come sarebbe il Ratto di Ganimede. Rinfacciavagli quel suo scrivere per il vulgo vile, quel suo tenere in non cale i dotti che si facean magri su'libri antichi, e che ben si

<sup>(4)</sup> Recherches sur les sources poétiques de la Dioine Comédie, che fan seguito a Dante et la philosophie catholique au treizième siècle, seconda edizione.

guardavano dall'aprire la Divina Commedia, per non adulte-

Tanta quid heu semper jactable seria vulgo? . . ... El nos pallentes nivil en te vale legemus?

E Dante gli risponde; e gli risponde in versi latini, gravi di allusioni, d'allegorie e di figure, per fargli vedere che in opera di pedanteria e di oscurità ne sapeva a un bisogno quanto i più dotti di quel tempo: ma confessa essere egli solamente ambizioso di portare a capo l'opera popolare costatagli tante vigilie; e poscia, col suo libre in mane, di battere alta porta della patria. Spera che aprirassi tal porta, e che saregli concesso il prendere, come dice altrova, la corona postica in sul sacro fonte del suo battistero:

Ritornerò poeta, ed in sul fonte Del mio battesmo prenderò il cappello.

E di fatto vi ritorno in quella ingcata Firenze; ma vi ritorno in spirito; e non glà con la corona di alloro che appassisce e secca, ma con quella di apine dell'esilio, e con l'aureola dell'immortalità; chè i suoi versi gli cantarono gli artigiani, e gli dichiaro il Boccaccio, come ai dichiarava Virgilio, da una cattedra messa su dalla repubblica fiorentia. A Michelino pittore fu dato a dipignere il ritratto del Poeta nella maravigliosa cattedrale di s. Maria del Fiore, dove si vede Dante con la toga dottorale mostrare i tre regni invisibili che gli stanno dinanzi: e per difetto di prospettiva, cosa tanto frequente nelle antiche pitture, e che alcune volte aveva il suo perchè, Firenze è rappresentata piccina piocina a' piè di lui, ed egli sovrasta le sue tarri ed i, anoi campanili.

In quel tempo che la poesia sacra prendea vita novella per gl'inni di s. Francesco e de'suoi discepoli, in quel tempo medesimo la poesia cavalleresca aprivasi la strada alla sua grandezza. Le città d'Italia nel secolo degimoterzo, in su quella prima baldanza della vittoria e della libertà, vollero tener corte bandita come faccano gl'imperatori da esse vinti; e Padova, Treviso, Venezia, Genova e Firenze istituirono feste solenni. Da ogni lato vi piovono coloro che sanno arti da diletto, musici, giullari, im-

provvisatori; i quali recitano per le piazze quelle canzoni d'imprese, che andarono attorno per tutta Europa, quelle storie, dico, romanzesche della Tavola rotonda, e de' Paladini di Carlo Magno. Attesta Albertino Mussato che, intorno al 1320, gl'istrioni cantavano su per i teatri le gesta di Orlando e d'Ulivieri. Eran cost popolari questi due paladini, che in sulla facciata del duomo di Verona si vedono scolpiti uno a destra e uno a sinistra. in piedi, e con la spada in pugno; e perchè non ci sia sbaglio. lo scultore sulla spada d'Orlando ha intagliato Durindana: ed è ben quella celebre spada che fè a' Pirenei lo sdrucio famoso per tutti i secoli. In quel torno cominciano gli storici italiani a ricordare i Reali di Francia, che sono come il cerchio epico della casa di Francia, e ne' quali si vede Costantino esser padre di Clodoveo, e di questo esser poscia legittimo erede Carlo Magno: vi si leggono le prodezze di Buovo d'Antona e di Gisberto fier Visaggio. Da questa fonte attinsero i poeti di due secoli appresso: l'Altissimo, il Pulci, il Bojardo, da' quali giù giù si viene all'Ariosto e al Tasso. Questi due grandi uomini sono senza fallo alcuno poeti sapientissimi: trattano l'antichità, ma per ispirarvisi e non per incepparvisi. Quando i Greci campati dall'eccidio di Costantinopoli vennero a rialzare cotanto splendidamente gli altari classici tra quel paganesimo letterario che affascinava tanti grandi ingegni; quando tanto innanzi si andava nel dispregio della volgar lingua che per fino aveasi vergogna de'nomi di battesimo, e si scambiavano con nomi romani, allora l'Ariosto e il Tasso furono così savi che seguitaron l'esempio di Dante scrivendo nella lingua delle donne, de' guerrieri e del popolo, acciocche i lor versi fossero non pur letti ma ancora cantati. E di fatto quel popolo a cui erano di loro ingegno stati larghi, a loro fu largo di gloria. Mostrò loro anche il suo grato animo, non solo in quel giorno che una manada di malandrini s' inginocchio a' piè dell'Ariosto, o quando tutta Roma fece accompagnatera al corpo del Tasso, incoronato, troppo tardi! del suo alloro; ma serbo di essi, e la serba tuttavia, amorosa e venerata memoria. Non passa giorno che nel Molo di Napoli non vi sia chi canta a que' barcajuoli qualche stanza dell' Orlando Furioso; ed essi stanno a udire que'canti, schiacciando in tanto le poche noci che per avventura sono tutto il lor desinare. Nella vicinanza di Pisa vi ha de'villaggi dove la festa del Santo titolare è celebrata ogn'anno con una rappresentazione drammatica della Gerusalemme liberata, come su'teatri di Atene si sceneggiava l'Iliade: i terrazzani si accordano a pigliar ciascuno la sua parte:
l'uno canta, per atto d'esempio, le parole di Tancredi, e l'altro quelle di Argante; e c'è poi un altro che declama ciò che è
narrativo. Un popolo capace di così dilettare il suo spirito ha
più virtù e più attitudine che altri non pensa; e più che altri non
pensa è gloria efficace e durevole l'educare, come han fatto
questi poeti, non piccol numero di gente, ma sino pastori e
artigiani; il tener vive fra loro le tradizioni eroiche, il sonti;
mento del bello che accende la immaginativa, e l'ammirazione
del buono che infiamma il cuore.

A questo modo la poesia ritorna al popolo da cui è nata. In quelle parti d'Italia si sa di meno di vestito e di pane, ma nonsi può far di mene del canto. V'è de' mendichi per le campagne di Siena i quali non sanno leggere; eppure improvvisano, e trovano tali bellezze, che mai non ci arriveranno i noeti accademici. Quivi, come altrest in qualche borgatuccia di Corsica e di Sicilia, non si fa nozze, ne battesimo ne funerale che il dolore o la letizia della famiglia non sia suggellata dai versi d'un improyvisatore. Anche a Roma la gente de sobborghi sta forte alle sue tradizioni e a' suoi svaghi poetici: i Trasteverini si vantano figli de' Trojani, e per le osterie si fanno raccontare la storia della bella Tarpeja che tradi la patria per uno smaniglio, e con gli scudi fu poi soffocata da' nemici. Pigliate que' libricciuoli messi in mostra su per le fiere e per i mercati. e che i villani comprano insieme co' finimenti d'argento che portano alle lor donne, e co' nastri rossi, de' quali adornano le corna a lor buoi; pigliategli, e non vi leggerete il compendio in prosa di antichi poemi perduti, come sono le nostre storie di Roberto il Diavolo e de'quattro figliuoli di Aimone; e vedrete che non sono nemmeno semplici romanze, come le nostre gantiche di s. Uberto o di Genoviefa di Brahante; ma si bene niccoli poemi, e canzoni di gesta, come diceasi nel medio ego, spartite in ottave, e composte nel metro epico dell'Ariosto e del Tasso. Sono massimamente di due o tremila versi; o troppo lunghe da poterle ciascuno tenere a memoria: non le può imparare a mente se non chi il fa per guadagno, coloro cioè che fanno i Rapsódi, come usavasi in Grecia a tempo d'Omero. Non, potrebbero recitarsi da cima a fondo altro che ne'giorni di spasso e di festa; e di tal divertimento grave e posato si diletta mas-

simamente il popolo della campagna romana, che per ciò si trattiene dell' ore intere sulle pubbliche piazze. Parecchie composizioni di tal fatta bo io messo insieme: queste son come una serie di sacre poeste che incomincia dal canto degli angeli e dalla creazione, dove si introducono Giuseppe, Sansone, Giuditta, i più arcani misteri del nuovo Testamento, e le leggende de' Santir e compiesi con Nerone, col martirio de Santi Apostoli, con Costantino, con Attila e con s. Leone il grande. La storia vi è trattata con libertà proprio popolare, che non ha dubitato di rappresentarci s. Giovan Crisostomo per un capo di malandrini convertito. Gli altri sono come una serie di poesie romanzesche, che si muove dalle favole greche, tocca l'antichità romana, e fa capo a' racconti prediletti nel medio evo: c' è la storia d'Orféo, quella di Piramo e Tisbe; il fatto degli Orazil e de' Curiazii; la vita della regina Oliva, Fiorindo e Chiarastella, il gigante Morgante, e la dolorosa rotta di Roncisvalle. Mi studierò, per via di rapido esame, di mettere a notizia uno di questi poemetti, dico la Istoria di papa Alessandro terzo (1). Non c'è cosa nella quale si possa, come qui, vedere in allo quel lavorio dell'ingegno che fa sue le tradizioni, da loro altra forma, e ne fa uscire i poemi. Il fondamento è qui al tutto istorico: solamente la istoria è rimanipolata, dirò così, dalla fautasia popolare, per darle aria più attrattiva e più meravigliosa .

Il poema si apre con la invocazione, non per ubbidienza alle regole classiche, ma bensi all' uso d'un popol cristiano, appresso cui la preghiera dee santificare qualsivoglia atto, e purificare qualsivoglia diletto. E d'altra parte non so tema che più di questo sia degno di esser trattato con rispetto, come quello che celebra, ili persona di Alessandro III e di Federigo Barbarossa, la contesa del sacerdozio e dell' impero. Il poeta è dalla parte del Papa, ma'non pertanto vilifica la persona del Imperatore; anzi gli salva la fama con ardita finzione, che fa scusa al fallo dell' eroe dandone colpa al destino. Barbarossa si è votato di liberare il sepolero di Cristo; ma prima di guidare in Palestina le schiere cristiane, in quella terra che ne fa scempio, v'o andato egli solo e da pellegrino, per cludere la vigilanza del Soldano, e vedere co' proprii occhi la forza de Saracini. Un cardinale, cui l'autore non da nome, e che si introduce

, .i.

<sup>(1)</sup> Todi , 1812.

nel poema come per il mal genio, ne di notizia al Soldano con lettera suggellata del suggello papale: Federigo è scoperto, e messo in catene: ma si riscatta a peso d'oro, monta in nave, tarna in Italia, e giura la rovina del Papa, a cui stortamente imputava l'essere iti a vuoto i suoi disegni.

Alessandro abbandona Roma all'appressarsi dell'esercito imperiale; e l'augusto fuggitivo non trova porta che si apra per lui. Condotto a celar la sua dignità in un abito di semplice prete, con un bastancello in mano, giunge a Venezia di notte, e si pone a sedere sulla scalinata di s. Salvadore, aspettando che si faccia giorno. All'alba il portinajo apre la chiesa: vede quel forestiero e gli dice: Guarda, là in quel convento cereano d'un cappellano. Alessandro va: chiede servizio, ed è accettato. E colà visse in santa povertà, con un lacero mantello addosso, obliato dal mondo, e contento della sua condizione.

Il poeta fa stare Alessandro III fuggiasco per quattordici anni: in capo a' quali si diede il caso che un forestiero, passando da Venezia, ando in quella chiesa mentre Alessandro, senza sospetto di nulla, diceva la messa, e riconobbe il finto cappellano: non mette tempo in mezzo: va ad avvertire il Doge Sebastiano Ziani e il gran consiglio qual illustre peregrino ripari nella loro città. A questo punto la narrazione piglia un'aria più nobile ed al tutto epica: il Doge ordina subito che sia fatto un manto papale: convoca la signoría e il chericato, e fattosi loro capo entra in nave e va solennemente al convento. I frati, stupefatti di quella visita, scendono giù ed escono fuori paurosi, ed Alessandro viene l'ultimo di tutti: vedutolo, il Doge, la signorta e il chericato gli si gettano a' piedi, gli mettono addosso il manto papale, e chiedono la benedizione: lo conducono poi processionalmente a s. Marco; e salendo per ultimo la grande scala di marmo del palazzo, prende suo luogo alla festa, che finisce con la benedizione al popolo.

Ma Venezia vuol fare al Papa ben altro che omaggi: manda un'ambasceria a Federigo, il quale non vuol nemmeno ascoltarla: vuole anzi che gli si dia Alessandro legato per i piedi e per le mani, e comanda a suo figlio Ottone che vada egli medesimo con settantacinque galée a farne la intimazione. I Veneziani allora si armano anch' essi: non han che trentacinque legni, ma v'è su fior di gente, ed avvezza al mare: contro loro sta il numero, per loro il diritto. La battaglia fu terribile, la vittoria non dubbia. Il Doge torna a Venezia col figlio di Federigo prigione; e l'Imperatore finalmente si umilia. Nel giorno stabilito, il Papa fa rizzare la sua cattedra in piazza di s. Marco, dinanzi alla porta della basilica; si fa avanti l'Imperatore con tutta la corte, si pone inginocchioni, bacia il piede al Papa, e questi l'assolve del suo peccato. Il poeta, seguendo la tradizione, origina da questa lotta gloriosa i privilegi di Venezia, e lo sposalizio del Doge con l'Adriatico. Sebastiano Ziani, al tornare dalla battaglia si traeva dietro le reliquie della armata imperiale: il Papa eragli ito incontro fino al Lido, e quivi, levandosi un bell'anello di dito, disse al Doge: « Voglio stabilire per decreto che il Principe di Venezia si chiami, egli e i suoi successori in infinito, principe del mare; » e glielo diede. Il Doge lo getto in mare, e così al mare si fè sposo:

« E poi l'anello al Principe ebbe dato, Chè lo diè all'acque: e'l mare fu sposato. »

Questa è una bella chiusa; e potrei recare altri versi pieni di fantasia poetica e di semplicità. Quel che più mi fa colpo per altro è il vedere come la guerra tra Alessandro III e il Barbarossa, e per conseguenza le contese de'guelfi e de'ghibellini, del sacerdozio e dell'impero, sieno restate così vive nella memoria, non diciamo de' letterati, ma del volgo e del popolo, che non sempre è ingrato. Quando i legisti e il più degli storici disconoscevano que' grandi pontefici propugnatori della libertà della Chiesa e d'Italia, quando invece gli dipingevano per preti ambiziosi, turbatori della pace de're, il popolo non gli avea dimenticati. La repubblica di Siena chiamo Spinello Aretino, e gli diè a fare tutta la storia di Alessandro terzo, ed ei la dipinse in que' be' freschi che si ammirano tuttora nel palazzo del comune. Venezia fè storiare lo stesso subjetto nella sala del Gran Consiglio, prima da Gian Bellino, e poi dal Tintoretto, allorchè un incendio ebbe distrutto l'opera, di perdita dolorosissima, del vecchio maestro. Fin d'allora la tradizione popolare andava di bocca in bocca, per via de' canti co' quali venta celebrata, tanto che giunse a questa Storia epica stampata qualche anno fa a Todi, e cantata anch'oggi su per le montagne dell' Umbria e della Sabina.

Parrà a qualcuno che troppo conto abbia fatto di questi ultimi accenti della poesia popolare, non che della sua prima balbuzie: ed jo stesso conosco cost la barbarie delle iscrizioni dalle quali ho incominciato, come la magrezza de' piccoli poemi co' quali ho finito. La poesia è nel popolo, ma c'è a quel modo che il pane è ne' solchi: va fattone uscire per via d'arte e di fatica. Se la poesía non si spastoja dal popolo, divien goffa e vile: que' cantici d' ignoto autore e senza originalità, che ciascuno può smozzicargli o rifargli a modo suo, e' vanno via via alterandosi: ogni secolo perdono qualche strofe o qualche episodio, tanto che all'ultimo i pitocchi e le balie non vogliono più saperne altro. Per contrario quando un operoso volere ha fatto suoi questi caduchi elementi: quando un poeta, o più poeti alla fila, han saputo scegliere il buono, e postovi ordine e connessione, allora vengon fuori delle opere che durano; se non che troppo spesso la impronta della dottrina appanna la candidezza di que' primi tempi. Le poesie de' primi Francescani rappresentano quel punto dilettevole e istruttivo, in che l'arte incomincia a farsi pro della ispirazione popolare; e se ogni volta non le venne fatto di regolarla a dovere, non ancora per altro fa segno di adulterarla.

### CAPITOLO II

## San Francesco (1).

La poessa italiana, e qualunqu'altra si voglia, nasce da due fonti, l'uno sensuale e l'altro religioso, che alle volte confondono le loro acque, ma per modo che si può ben tener dietro a ciascuno da sè, dai primi tempi fino ad oggi.

I primi versi italiani ci si presentano sullo scorcio del secolo duodecimo, e in Sicilia, fra le delizie di quell'ardente regione. appresso un popolo mischiato di sangue greco e di arabo, ingegnoso e senza freno così ne' piaceri come nella vendetta. Quest'arte novella fiori alla corte di Federigo II, grande e mal principe, il cui ingegno e la cui empietà sbigottirono per cinquant' anni l' Europa ed atterriron la Chiesa: uomo acconcio a ogni impresa e ad ogni voluttà, e che le sue ore d'ozio dispensava tra un serraglio di belle schiave, e tra un'accademia di savj maomettani, di trovatori e di giullari. Egli medesimo non s'era fatto schifo di comporre nel sonante idioma de' suoi sudditi: Pier delle Vigne suo cancelliere, ed Enzo e Manfredi suoi figli seguitarono l'esempio di lui, e in breve da Palermo a Messina non udivasi altro che l'accento di una pericolosa poesía, nella quale la effemminata leggiadría de'Provenzali mischiavasi alle ardenti passioni dell'Oriente. Di qui ha origine la vena d'ingegno pur

<sup>(1)</sup> I fonti a cui si ricorse per questo lavoro sono prima di ogni altra cosa gli scritti di s. Francesco: Opera sancti Francisci; e poi le tre vite del Santo, quella cioè seritta due anni dopo la sua morte da Tommaso da Celano; quella de tre discepoli che ebbero il carico di render più compiuta essa prima relazione; e per ultimo quella scritta più tardi da s. Bonaventura, con tradizioni fin allor sempre vive, e con documenti più abbondanti. Vedi anche Wadding, Annales Minorum, tomo I: Chavin de Malan, Histoire de saint François d'Assise. Il Görres pure scrisse delle dotte ed argute carte sopra saint François troubadour (s. Francesco Trovatore). (Nota dell' Autore).

troppo fesonda che si vede scorrere nelle riproveveli novelle del Boccaccio, non che nelle commedie e ne' drammi pasterali dell'autico testro italiano: di qui ha origine quella molle e voluttuosa letteratura che alla fine snerva il cuore e lo spirito, e che avvezzo la gioventa italiana a passare la sua vita a' piè delle donne, dimentica della patria e della libertà.

Ma per buona sorte veggiamo in Italia scorrere in larga vena auche la poesta cristiana, dalla Divina Commedia fino alla Gerusatemme liberata, e fino neli lani del Manzoni. Pur tuttavia altrinon sa per avventura da che alta fente sia disceso si copioso fiume: è vero che sono noti i nomi di pochi Toscani che Dante ricorda con onore, e confessa avergli mustrata la via ed essergli stati maestri : ma non basta ne la scienza di Brunetto Latini e di Guido Cavalcanti, ne il sentimento platonico di Guido Guimicelli, ne la pietà di Guittone d'Arenzo, non basta, no, sutto questo a investigar la cagione della subita abbondanza di quell'entunisamo cristiano che sfatilla ne quindicimila vetsi dell'Infarno, del Purgutorio, e del Paradino. È necessario farsi più d'alte, e cereare in un altro punto d'Italia qualcosa di simile a ció che su veduto in Sicilia, un'altra schiera d'uomini ispiratida possente maestro, e quell'accozzamento in fine di grandi cagioni , senza le quali non ci ha grandi effetti .

Chi esce di Roma e tiene verso settentrione, valicato che ha il maraviglioso deserto della Campagna di Roma e passato il Tevere peco più la di Civita Castellana, entra in un paese montueso che si innalza a me'd'antiteatro, dalla riva di esso Tevere fino alla cima dell' Appennino. Questa regione così riposta, così incantevole, così salutifera, è l'Umbrie: e non le manca veruna delle agresti bellezze dell'Alpi, non le altere eime, non le foreste, non i tónfani deve scresciando si precipitane cascate di acqua: se non che v'è un clima che non patisce nevi sempiterne, v'è tutta la ricchezza della vegetazione meridionale, che gli ulivi e le viti infrappone alle querce e agli abeti. E la natura vi è così benigna come vi è maestosa, chè non ispira se non maraviglia senza terrore; e se ogni cosa fa vedere la potenza del Creatore, ogni cosa per altro ti parla della sua bontà. La mano dell'uomo non ha alterato veruna di tali bellezze. Antiche città, come Narni, Terni, Amelia e Spoleto, o stanno abbriccate alle rocce, o si adagiano nelle valli; e sono ancora tutte merlate, tutte piene di memorie classiche e religiose, e

tutte vanno altiere di serbare reliquie di qualche Santo, o di possedere opere di qualche grande artista cristiano. Sono ben poche le cime di que'monti (e sien pure aspre e nude) dove non trovisi un romitorio o un santuario visitato da pellegrini. Nel cuore del paese poi si distende una valle più larga delle altre, e di più ampio orizzonte: i monti che le fan corona curveggiano con più armonia; ed acque abbondantissime irrigano quel suolo maestrevolmente coltivato. Perugia da settentrione, e Fuligno da mezzodi, guardano le due entrate di questo paradiso terrestre: da occidente v'è la piccola città di Bevagna, ove nacque Properzio, il soave poeta della voluttà: da oriente, sopra una costa che signoreggia tutto il paese, sorge la città d'Assisi, ove dovea nascere il poeta di più nobile amore.

A volere che un paese produca di grandi uomini, non basta ch'e'sia bello e fiorente, ma bisogna ch'e'sia stato commosso da grandi fatti: e l'Italia era appunto così disposta e temprata in sul finire del secolo duodecimo. Avea gloriosamente condotto a capo, sotto la scorta di Alessandro III, la seconda lotta del sacerdozio e dell'impero, ed acquistatasi libertà, gloria, potenza, e tutto ciò che accende il cuore de' popoli, che gli ispira, che gli invoglia (e ne da loro diritto) ad eternarsi con monumenti. Le arti tutte si riscossero dal sonno: le idée politiche e religiose, che per cento anni avean tratto gl' Italiani su' campi di guerra, dovean poscia avvantaggiarsi della parola com'avean fatto della spada: signoreggiavano esse tutte le menti, e però bisognava che si manifestassero non nel linguaggio dei dotti, ma in quello del popolo, e che, dato l'essere a una nazione, lo dessero ad una letteratura. L'esempio non mancava, chè la Francia avea gia una poesia i cui canti passavano le Alpi, e andavano attorno per le sale de' castelli, e per le pubbliche piazze (1). Se in quegli esempi v'era pur qualcosa da riprendere, se le novelle de trovatori e le serventesi licenziose di parecchi menestrelli

### Francorum prosa sunt edita bella sonora

Circa a'viaggi de' trovatori francesi in Italia, vedi l'Histoire de la poésie provençale, par M. Fauriel, t. II; e tre altri scritti pubblicati dallo stesso valentuomo nella Bibliothèque de l'École des Chartes, t. III e IV. (Nota dell'Autore).

<sup>(1)</sup> Sino dal principio del secolo duodecimo, Donizone, che verseggiò la vita della Contessa Matilde, conosceva i romanzi epici francesi:

erano rivolte a gente disordinata, e'v'eran anche de'cantici spirituali, come sarebbe quello di Rambaldo de Vaqueiras, v'erano racconti eroici, come per esempio le guerre di Carlo Magno e la morte di Orlando, possenti ad infiammare la immaginazione de'Cristiani. La operosità civile e le ispirazioni letterarie erano senza fallo più efficaci nelle città lombarde, le quali avean tenuto fronte al primo conzo della guerra, e raccolti i primi frutti della pace; ma nondimeno le città dell' Umbria non furon l'ultime a raccogliersi sotto la insegna del papato e della libertà: non furon lente a usar la vittoria, facendo atto di sovranità, cingendosi di mura, scrivendo milizia; ed Assisi anch' essa ebbe i suoi cavalieri, e la sua milizia, ch' ella mandò sopra Perugia: ebbe altresi i suoi mercatanti, i quali, facendo di la dalle Alpi il loro commercio, tornavano con gran ricchezze, ed anche con qualche po' di sapere. A questo modo un tal Pietro Bernardone, mercatante di panno, andato in Francia nel 1182, tornò, e trovò che sua moglie avea fatto un bambino, a cui messe nome Francesco, a ricordanza del bel paese ov'egli era arriechito. Chi avrebbe mai detto all'ignoto mercatante, che questo nome trovato da lui, verrebbe un di invocato dalla Chiesa, e non isdegnato da' regi? (1).

Francesco, affidato da piccolino a' preti della chiesa di S. Giorgio, imparò da loro i primi elementi delle scienze umane; e troppo volentieri ci vien dipinto per ciò che si faceva egli da sè, per uomo, cioè, idiota e senza veruna istruzione. Di que'snoi brevi studi rimasegli pur tanta ricordanza del latino che agevolmente poteva intendere la Scrittura, e rimasegli anche una singolar riverenza alle lettere. Questo sentimento egli non gittò via insiem con altri nel punto della sua conversione; anzi gli restò così vivo che, se per via s'abbatteva in qualche pezzo di carta scritta, lo ricogliea studiosamente, temendo di non pestare il nome del Signore o qualche tratto che parlasse di cose divine. E domandatogli una volta da un suo discepolo perchè ricogliesse con pari studio gli scritti de' pagani, gli rispo-

<sup>(1)</sup> Vita a tribus sociis, cap, I. 4: « Quodam tempore, guerra inter Perusium et Assisium exeunte, captus est Franciscus cum multis suis concivibus » Ibid, II: « Iohannes prius vocatus est a matre; a patre vero, tunc redeunte a Francia, in cujus absentia natus erat, Franciscus postmodum nominatus » (Nota deli Autore).

se: « Figliuol mio, lo fo perchè ci trovo le lettere di cui si forma « il glorioso nome di Dio » E rendendo pieno il suo pensiero, continuè: « Ciò che in tali scritti vi può esser di buono non si « appartiene a' pagani e agli altri uomini, ma a Dio solo, da cui « procede ogni bene » (1). E di fatto, qualsivoglia dottrina, o sacra o profana che sia, che altro è ella mai se non le lettere con cui Dio scrive il suo nome nello spirito umano, come nel cielo ve lo scrive di stelle?

Con tutto ciò s. Francesco, piuttosto che per via di studii classici, ne' quali spese poco tempo, educossi per mezzo della lingua francese « che era la più dilettevole di ogni altra » ( come allora si andava dicendo per l'Italia), e che serbava le tradizioni cavalleresche ammolitrici della rusticità del medio evo. Egli aveva una segreta inclinazione per quella Francia dalla quale si nominava; amava la lingua di lei, e benchè gli restasse difficile a ben esprimervi i proprii pensieri, tuttavia la parlava ce' suoi frati. Faceva risopare di canti francesi i vicini boschi: e ne' primi anni della sua conversione si vede chieder la limesina in francese sulla gradinata di S. Pietro di Roma, o abboecarsi in francese co' cittadini e co' passeggeri, pregandogli a ricostruire la casa di Dio, nel tempo ch'egli, si dava alla riedificazione della chiesa di s. Damiano. Se valeasi dell'idioma de' nostri maggiori (2), se dilettavasi della lor poesia, è segno dunque che gli parea di trovarci spiriti di cortesta e di magnanimità, che si trasfondevano nel suo cuore, e nel tener di sua vita. Quell' idioma era l'anima delle allegre brigate, dette Corti, che in quel tempo si miser su, cost in Assisi come per tutta l'Malia, e che rendean popolare la gaja scienza, le romanzesche usanze, e i delicati piaceri de' Provenzali. I compagni di lui, ammirati sovente di quella sua lieta cera e delle sue belle maniere, lo fecero loro capo, e per dire come dicenne, Signore de' loro banchetti; e veggendolo passare nobilmente vestito, con la bacchetta del comando, e tra'suoi amici che ogni sera andavano per Assisi con fiaccole accese e cantando, il popolo

<sup>(1)</sup> Thomas de Celano, X: « Fili, litterae aunt ex quibus componitur gloriosissimum Dei nomen. Bonum quoque quod ibi est non pertinet ad paganos, neque ad alios homines, sed ad solum Deum, cujus est bonum » (Nota dell' Autore).

<sup>(2)</sup> Si abbia a mente che l'autore è francese (T.).

non si saziava di guardarto, e lo salutava « Il fiore de' giovinotti » (1).

Ed egli medesima prendeva alla lettera quelle voci lusinghiere che udiva in passandos e s'era messo in capo, quel figlinol d'un mercante che rovinava il padre col suo scialacquare, s'era messo in capo di poter diventare un gran principe : e non c'era avventura per i libri di cavalleria, sulla quale non fermasse il pensiero. Da prima ebbe in animo di conquistare il suo principato per punta di lancia, facendosi seguace di Gualtieri da Brienna, che andava a liberare il bel reame di Sicilia da Federico II; ed allora fece un sogno misterioso: Gli parea d'essere in un magnifico palezzo: le sale eran piene d'armi e di nobili arnesi, e pendeano dalle mura lucentissimi scudi: Questo castello e queste armi, di chi sono? gli parea di domandare; ed essergli risposto: Tue e de tuoi cavalieri. Non è da pensare che il servo di Dio dimenticasse per l'avvenire questo sogno, ch'e prese allera per una illusione delle spirite maligno: vide essere un avvertimento del vielo; e si pensò interpretarlo ordinando quella vita religiosa de' Frati Minori, che per lui era un'altra cavalleria errante, istituita anch' essa per raddrizzare i torti e per difendere i debeli. Tal zaffronto gli ando a genio, ed ogni volta che gli accadeva di lodgre qualcuno di que' suoi discapoli cui preferiva agli altri per lo zelo e per la santità, diceva: « questo è un pa-\* ladino della Tavola rotonda ». Da qual buon cavaliero ch'egli era, dovea ubbidire alla tromba delle Crociate; e nel 1220 passò il mare, aggiungeadosi alla genta cristiana sotto Damiata: ma, più prode e più ardito di tutti que' cavalieri coperti di ferro, ando fino nella superba presenza del Soldano d'Egitto, predico

<sup>(1)</sup> Vita a tribus sociis, I, 10: « Stàns in gradibus ecclesiae cum aliis pauperibus, elemasynam gallide postulahat, quia libenter lingua gallica loquebatur, licet ea recte loqui nesciret » — II: « vir sanctus alta et clara voce laudes Domini gallice cantaus. » Gl. Vita a sancto Banaventura, cap. II; Thomas de Celano, cap. III. — Vita a tribus sociis cap. I: « Liberalior et hilarior, datur jocis et cantibus, civitatem Assisii die noctuque circumjens. . . ut filius magni principis videretur. A sociis suis eligitur in Dominum, ut secundum voluntatem suam facerat expensas. Fecit ergo sumptuosam comestionem parari, sicut multotiens fecerat. Cumque refecti de domo exissent, sociique simul eum praecederent, euntes per civitatem cantando, ipse, portans in manu baculum quasi dominus, parum retroibat post illos « Wadding, Annales Minerum: I: Civos assisiates cum vocabent juvenum florem » (Nota dell' Autors).

liberamente la fede, e ssidò i sacerdoti di Maometto alla prova del fuoco. All'ultimo, avuto riverente commiato dagli infedeli, lascio ne' luoghi santi un convento di suoi discepoli, che vi'durarono sotto nome di Padri di Terra santa, e vi durano tuttora a guardia del santo sepolero e della spada di Gosfredo. Ciò promesso niuno si maravigliera come i biografisti di s. Francesco gli attribuiscano ogni titolo di gloria militare, e come s. Boraventura, in sul finir di narrare la vita e le battaglie del suo maestro, esclami: « Su dunque, o prode cavaliere di Cristo, « impugna le armi di quell' invitto duce che volgera in fuga i « nemici. Leva su la bandiera di quell' altissimo re: vederla e « rinfiammarsi di coraggio tutti i combattitori dell' esercito di- « vino sara un punto solo. È gia compiuta la profetica visione, « secondo la quale, tu, capitano di Cristo, dei vestirti una cele- « ste armatura (1) ».

Ma come non v'era cavaliere che a dama non servisse, così bisognava che la sua dama avesse Francesco. E di fatto i suoi amici, trovandolo tutto sopra pensiero pochi giorni innanzi la sua conversione, e domandatogli s'e' pensava a tòr donna. « Ci avete colto, rispose, penso appunto a tòr donna, e donna che mai non ebbe pari ne di nobiltà, ne di beltà, ne di ricchezza »: intendendo disegnare a questo modo colei che era per esso l'idea di ogni perfezione e di ogni beltà morale, cice la santa Povertà. Si giocondava nel personificare essa virtù, secondo il gusto simbolico di quel tempo: se la immaginava figlia del cielo, ed ora la chiamava la donna de' suoi pensieri, ora sua innamorata, ora sua sposa: le dava tutta quella virtù che i trovatori attribuivano alle gentili donne da essi cantate ne' lor versi, la

<sup>. (4)</sup> Vita a tribus sociis II: a scio me magnum principem futurum ». Thomas de Celano: a videbatur ei namque domum totam habere plenam militaribus armis, sellis scilicet, clypeis, lanceis et caeteris apparatibus . . . . .; responsum ei : haec arma sua fore militumque suorum . a Cf. Vita a tribus sociis, I. Vita a s. Bonaventura, I. — Opera s. Francisci . — s. Bonavent., XIII: — » Eia nunc, strenuissime miles Christi, ipsius fer arma invictissimi ducis . . . impleta est prima visio quam vidisti, videlicet quod, dux in militia Christi futurus, armis deberes coelestibus signoque crucis insignibus decorari. a Tali pensieri sono così comuni a'discepoli di s. Francesco, che nel 1687 Gabbriello de Mata, Francescano spagnuolo, stampò un poema con questo titolo: El cavallero Asisio, en el vocimiento, vida e muerte del serafico padre san Francisco, en octava rima. V. Chavin de Malan, p. 16 del supplemento (Nota dell' Autore).

virtù, cioè, del distrarre le anime di lei innamorate da ogni pensiero e da ogni allettamento terreno, e di levarle sino al consorzio degli angeli. Ma, se appresso i Trovatori questi amori platonici non erano altro che giuochi di fantasta, l'invisibile beltà di cui era preso s. Francesco il facea prorompere in voci affettuosissime. Pigliate tutti quanti i poeti del medio evo, e non troverete un canto più ardito e parole più infocate di questa preghiera del penitente d'Assisi (1).

« Mostrami, o Signore Gesù, le vie della tua dilettissima povertà. Io so che il vecchio Testamento fu figura del nuovo. Facesti promessa agli Israeliti di dar loro qualunque luogo avessero calcato co'piedi: e calcare vale avere in dispregio. La povertà tutto calca, dunque di tutto è regina. Pietà di me, o mio dolce Signor Gesù Cristo, pietà di me e della povertà postra signora; poiche io per lei languisco d'amore, ne ho posa senza di lei: e tu lo sai, o Signore, che me de innamorasti. Ma ella siede nell'amaritudine, rigettata da tutti; divenuta quasi vedova donna, la signora delle nazioni; vile e dispetta, la regina delle virtù: seduta nella immondezza, si lagna che gli amici suoi l'abbiano dispregiata e le sian divenuti nemici: non più suoi sposi. ma adulteri. Osserva, o Signore Gosù, essere la povertà regina delle virtù, in quanto che tu, lasciate le sedie degli angeli, scendesti quaggiù a disposarti con lei in vincolo di perpetua carità, e a generare in lei, di lei, e per lei, figliuoli perfetti. Ed ella ti fu tanto fedele e indivisa, che fino da quando eri nel seno materno ti offerì i primi suoi omaggi, essendochè ti piacesse pigliare un piccolissimo corpo. Uscito del seno materno, ti raccolse nel santo presepio, e nella stalla: dimorando nel mondo. ti fece si povero d'ogni cosa, da non aver nemmeno ove posare il tuo capo. Fu al tuo fianco quando uscisti a guerreggiare la guerra del nostro riscatto; e sempre nel doloroso combaltimento ti facea da scudiere. Si dilungarono da te i tuoi discepoli, negarono il nome tuo; ma ella non si parti però da te, e col corteggio de' suoi principi t' accompagno da per tutto. Anzi, laddove la Madre tua (la quale pur tanto t'amava, e teco pativa) non

<sup>(1)</sup> Il Cantico seguente essendo stato tradotto dal latino dal P. Francesco Frediani M. O. nella sua Versione della regola di s. Francesco (Prato, 1847, pag. 77) quella traduzione non lasclo addietro come elegantissima, e qui la riporto tutta intera piuttesto che riferia di mio. (T.)

potè, per l'alterra della crece, arrivare a toccarti, la povertà nestra signora, con tutti i supi disagi, piccola e carissima abitazione tua, più fortemente che mai si strinse nei tuoi abbracciamenti, e più intimamente si congiunse con teco. E però non bado ne a melise ne a bene acconciare la croce, e nemmeno penso, come credesi, a febbricare tanti chiodi che bastassero. ne gli aguzzo ne gli forbi: ma ne appresto per compiere il tuo supplizio tre soli, rozzi e scabri e spuptati. E quando morivi de sete, ella, sposa fedele, ti si accostò premurosa, nè ti consenti pure un sorso d'acqua; ma ti mescè, per mano degli empi satelliti, una bevanda tanto amara, che, non che beverla, potesti appena asseggiarla. È cost negli stretti amplessi di questa sposa rendesti lo spirito. Ma la sposa fedele neppur nell'esequie ti abbandonos ne volle cosa nel sepolero, ne unquenti, na lenzuoli, se non avuti in prestanza. E peanche la sposa santissima mancò al tuo risorgimento; poichè, uscendo tu glorioso del sepolcro negli abbracciamenti di lei, ivi lasciasti ogni cosa che t'era stata data ad usare. Lei trasportasti teco nel cielo, lasciando ai mondani tutte le cose del mondo. E allora alla povertà signora nostra lasciasti il suggello del regno de'cieli, per segnarne gli eletti che vogliono camminare la via della perfezione. Or quale è quello che non debba amare sopra ogni cosa la povertà nestra signera? Io ti chiedo, o Gesu poverissimo, d'essere contrassegnate d'un tante privilegio; ti scongiure d'essere arricchite d'un tanto tesoro; ti fo istanza d'aver sempre per me e per i miei solo una cosa di proprio, cioè di non potere posseder nulla sotto il cielo, per lo tuo amore, e d'esser sempre poveramente sostentato finché vive questa misera carne. Amen ».

Se stava bene a que'gioroi il portare i colori di nobile dama, e riputavasi a gloria il morire per essa, ascriveasi a pari onore il saperia camtare. Stimavasi compointa la educazione cavalleresca d'un nobile giovane, s'egli addestravasi a comporre de'versi e ad accompagnarsegli col·liuto e col mandolino: e Francesco non avea trasandato si delce passatempo. Amava egli la musica; e la sua bella voce, soave, piena, argentina e agilissima, è lodata dagli scrittori della sua vita. Da giovane rallegrava del suo canto le vie d'Assisi: convertito, facea ripetere i suoi inni all'eco del deserto. Una sera che il cantare d'un usignolo avealo quasi mosso a lacrimare di dolcezza, sentiasi ispirato a rispondergli, e fino a gran pezzo di notte canto a vicenda con esso le lodi del

Signore: e seguita la leggenda che Francesco si straccò il primo, e lodò l'uccelle di averlo superato. Riandando i trascorsi, som' e' diceva, della sua prima gioventù, ed anche fra 'l più amaro disdegno per i mondani piaceri, mai non gli venne in mente di condannare quest' arte melodiosa, ch' egli annoverava tra' diletti colesti. Raccontasi che, in sugli ultimi della vita, e quando già era accasciato dalla fatica e dalle austerità, egli, sciolto da tutte le consolazioni di quaggià, volle pur sentire un pose di musica, per ravvivare la gioja del suo spirito: e non potendosi, per riguardo, far ció co' mezzi emani, gli angeli, acciochè il sant'uomo non fosse privo di tal sollievo, yennero esei a contentare il suo desiderio: e la notte di poi, mentre era desto e meditava, udi a un tratto sonare un liuto di maravighosa armonía, e di melodía soavissima. Li non v'era nessuno: ed a' passaggi di quel suono, che ora parea più lontano ora più vicino, ai sarebbe detto che il sonatore andava in su e in giù sotto le finestre. Il Santo, assorte in Dio, su così tocco dalla soavità di tal suono, che si pensò un tratto di essere andato a vita miglière (1).

Il figlivolo del mercatante di Assisi avea dunque la cultura che era allor sufficiente a divenire poeta, decchè i poeti di que' tempi burrascesi nen venivano su all'uggia della scuola; ma la musa andava a cercar di lero fra' rischi della vita militare, fra' tornei, fra le hattaglie. Spesso ancora, come Welfram d'Eschenbach, quegli uomini eloquenti non sapean leggere: si facean leggere de' romanzi e quivi si ispiravano: s'ispiravano in que' canti che altre volte aveano uditi, ma il più ne' taciti dettami dell' amore ch' essi riconoscenno per unico maestro. E questo segno formale non dovea mancare alla ispirazione poetica di s. Francesco: bisogna esser certi che operò in lui qualcosa più che l' ardore d' una immaginazione infiammata dalle memorie e dalla lettura; bisogna conescere di quale amore fu preso il suo cuore.

Francesco non avea ben compiti ventiquattro anni: erasi

<sup>(1)</sup> Thomas de Celano, IX: vox ejus vox vehemens, vox dulcis, vox clara, voxque sonora ». — San Bonaventura, V: « Repente insonuit cithara quaedem harmoniae mirabilis et suavissimae melodiae. Non videbatur aliquis; sed transitum et reditum citharoedi ipsa hinc inde auditus volubilitas innuebat. » Vedi anche 1 Fioretti di s. Francesco (Nota dell' Autore).

dato agli spassi con tutta la foga dell'età e della bollente sua natura (1), quando a un tratto gli venne una grave malattia. Cominciò adagio adagio a migliorare, e un giorno, per vedere di ripigliare un po' di forza, usci di casa, e da una di quelle alture d'Assisi, fermossi a guardare curiosamente le adjacenti campagne; ma que' be' campi, quell' ameno paese, tutto quello insomma che rallegra la vista, non gli diede verun diletto. Che mai vuol dire tal cambiamento di genio? disso fra sè: e fin de quel giorno cominció a dispregiare sé medesimo, ed a prendere a schifo tutto ciò che aveva ammirato fra gli uomini (2). Aveagli preso l'animo quella noja di cui non si conosce la cagione, ma che va innanzi al traboccare delle grandi passioni. Ritornava, per vedere di liberarsene, nella compagnia de'suoi fervidi amici, ripigliava i suoi disegni di guerre e di avventure, ma nulla serviva. La notte facea de sogni che il chiamavano a un modo di vita da lui non conosciuta; sentivasi da un impulso fortissimo tratto alla solitudine. Alle volte se n'andava ad una caverna vicina di Assisi, e, lasciando fuori i compagni, vi entrava egli solo sotto colore di cercare un tesoro; e vi passava dell'ore intere cost angosciato di spirito che non potea ridirlo, e tormentato da pensieri affannosi, da paure, da rimorsi. Ben conosceva che il suo cuore non si acqueterebbe, se non in qualche impresa indefinita, ma più che da uomo; e allora si metteva a pregare il Signore che gli additasse la via, e tornava così rotto dal travaglio e così abbattuto, che i compagni l'avrebbero preso per un altro. Una volta ch' egli durava da più tempo nella orazione gli parve di vedersi dinanzi agli occhi la Croce del Calvario, appesovi il Salvatore: a questo, dice lo scrittore della sua vita, senti come liquefarsi, e la Passione di Cristo cotento addentro gli si stampo nelle viscere e fino nelle midolle delle ossa, che più non potea fissarvi il pensiero e non esser compreso di acerbo dolore. Lo trovavano vagante per la campagna a

<sup>(4)</sup> Intendansi sanamente queste parole, chè qui si parla solo di spassi onesti e non disdicevoli a giovane cristiano; e di fatto s. Bonaventura dice di lui: Nec inter lascivos juvenes post curnis petulantiam abiit. (T.)

<sup>(2)</sup> Thomas de Celano, I: « Cumque jam paululum respirasset, et, baculo sustentatus, causa recuperandae sanitatis, coepisset huc atque illuc per domicilium ambulare, die quadam foras exivit, et circa adjacentem planitiem coepit curiosius intueri: sed pulchritudo agrorum, amoenitas, et quicquid visu pulcrum est in valle, non potuit eum delectare ( Nota dell' Autore).

dar libero sfogo a' singhiozzi e alle lacrime; e se altri gli domandava: « Ti senti tu male? » ed egli rispondeva: « Ah! piango la Passione di Gesù Cristo mio Signore; e non dovrei vergognarmi di andarla a piangere per tutto il mondo (1). » Questo era l'amore onde s. Francesco tutto ardeva, questa la favilla che dovea far levar fiamma al suo ingegno. Dubiteran forse parecchi che tale amore, buono a far de' solitarii e ad empiere i conventi, non sia poi da tanto che faccia un poeta. Si è vero l'antichità pagana non obbe cosa a questa simigliante: avrà ben conosciuto Dio, amatolo no di certo. Ma venghiamo a' tempi cristiani, e vedremo che un tale amore si fa signore del mondo: che vince il paganesimo negli anfiteatri e su'roghi: che fa vivili i pepoli nevelli, che gli scorge alle crociate, e che fa nascere eroi più grandi di quegli tanto celebrati da' poeti pagani. Da questa face obber lume le scuole che mantenner vive le lettere ne'secoli barbari: e chi dubiterà come tale amore signoreggi lo spirito, se di lui s'ispirarono quanti vi ebbe uomini elequenti da s. Paolo a. s. Agostino e a Bossuet: e s'egli detto i Salmi di David e gl' Inni della Chiesa, che tanto è a dire i canti più sublimi che abbiano mai consolato le noje della terra?

Mentre il penitente di Assisi, contemplando la croce, imparava ad amare Dio, cominciava nel tempo stesso ad amar l'uomo. l'uomo crocifisso, ignudo, e sofferente; e però sentivasi attrarre verso i lebbrosi, verso i poveri, e verso tutti coloro che il mondo caccia da sè. Da quel punto, non ebbe più bene se non allora quando, per un mantello da povero, gitto via pubblicamente, in presenza del Vescovo, gli abiti confacenti alla sua condizione. I primi che lo videro scalzo, mezzo ignudo e su per le piazze di quella città, che di lui, già tempo, abbellavasi e andavane altera, lo presero per pazzo, e gli tiravano fango e sassate: e pure, facendosi povero e mettendo su un ordine novello di poveri come lui, metteva in onore la povertà, che è la più abjetta e la più frequente condizione degli uomini; e facea vedere come da lei può venirci pace, dignità, ed onore. Temperava anche le doglianze della povera gente, e la rabboniva co'ricchi, avvezzandola a non aver loro più invidia: am-

<sup>(1)</sup> Vita a tribus sociis, I. Plango passionem Domini mei lesu Christi, pro quo non deberem verecundari alta voce ire plangendo per totum mundum « Cf. san Bonayentura » (Nota dell' Autore).

morzava l'antica guerra di chi non ha nulla contro chi ha qualcosa; e rafforzava i vincoli della società cristiana, oggimai tanto allentati. Per modo che nella scienza civile niuno fu giammai più savio di questo pazzo, il quale ben si appose quando predisse che diventerebbe un gran principe; posciachè, dove a Platone non venne mai fatto di raccapezzare cinquanta famiglio per attuare la sua immaginata repubblica, il servo di Dio, in capo a soli undici anni, avea messo insieme un popolo di cinquemila nomini, che fedelmente il seguitavano per quella via di eroismo, e di battaglie: la quale per altro, comecche la più dura che uomo potesse pensare, era ad un tempo la più libera e per conseguenza la più poetica. E che sia vero: la liberta umana c'è solo una cosa che la metta in ceppi : e questa cosa è il timore: e come ogni timore si ristrigne solo a timor di patire. così non c'era cosa al mondo che potesse sopraffare colui che il patire si reputava a gloria e a diletto. Sciolto da ogni servitù. da ogni basso pensiero, vivea Francesco tutto assorto nella contemplazione della eterna beatitudine, nell'esercizio di quella devozione che accalora tutte le virtù sensitive, nella corrispondenza familiare con le cose create, le quali più ai semplici e a' pusilli che ad altri son cagione di vero diletto. Egli andava errando, chiedendo limpsina, e mangiando il pane altrui, come fece Omero, e Dante, e il Tasso e Campens, e come fecero tutti que poveri gloriosi a quali Dio non diede ne riposo ne tetto quaggiù, e che volle il servissero erranti e pellegrini per visitare i popoli, per isneghittirgli, e spesso per ammaestrargli (1) .

L'uttimo punto di somiglianza, e, diro così, di parentado tra s. Francesco e questi grandi ingegni era il suo grande affetto per le opere della natura; chè tale amore è legame comune ad ogni poesta. Non c' è trovatore che non canti, quanto è da lui, il bel mese di maggio, il ritornare de'fiori, il dolca svernare (2) degli uccelli, e il mormorare de' ruscelletti ne' boschi: ma quell' abbattersi sempre nelle medesime immagini, posto sempre con l'ordine medesimo e con le medesime pavole, e' fa veder chiaro come ciò era piuttosto una cerimonia letteruria, che un

<sup>(1)</sup> San Bonaventura. VII, VIII. (Nota dell' Autore).

<sup>(2)</sup> Svernare è proprio il cantare degli uccelli al ritorno della primavera, e lo uso qui, come proprio e come quello che spesso si trova usato giusto ne' temi di cui qui si tratta (T.).

notare ciò che amore spira. E pon è mica tanto comune e tanto facile quanto altri pensa l'amar la natura! bisogna astrarsi da sè, considerare le cose esteriori con semplice cuore e con riverenza, e cercare in esse non diletto ma ammaestramento. A questo modo il solo cristianesimo, tanto spesso accagionato di calpestare la natura, insegnò agli uomini riverirla ed amarla veramente, come quello che ci mette in sugli occhi l'ordine con cui Dio la governa, la illumina e la santifica. Ed a luce st fatta considerava Francesco le cose create; e faceasene scala sempre al suo Dio: le creature belle rendeangli immagine di colui che sopra tutti è bellissimo: non ischifava le più piccole o le più abjette, e le chiamava fratelli e sorelle, perchè sapeva che tutti siam fattura di una stessa mano. Il suo cuore appacificato con tutte le cose, e ternato in qualche modo alla prima innocenza, abbondava di amore non solamente per gli uomini, ma per tutti gli animali o quadrupedi o volatili o rettili: amava le rocce e le foreste, le messi e le vigne, il bello de' campi, la freschezza delle fontane, la verzura de'giardini, la terra e il fuoco. l'aria ed i venti, e tutti gli esortava a serbarsi puri, a onorar Dio, a servirlo: e là dove altri non vedeva se non caduca bellezza, quivi egli scorgeva come di rislesso la eterna rispondenza che c'è tra l'ordine fisico ed il morale, e tra'misteri della natura e quelli della fede. Per questo non si saziava di ammirare la bellezza de'fiori e di odorargli, tornando col pensiero al fiore mistico uscito dalla verga di Jesse; e, quando avveniva che ne trovasse molti insieme, faceva loro la predica, siccome avessero intendimento. Alle volte stava dell'ore a lodare la industria delle api; e perchè non morissero di freddo. egli, che non avea nulla al mondo, facea dar loro nell'inverno del miele e del vino. A'suoi discepoli proponeva in esempio la diligenza delle lodole, e l'innocenza delle tortorelle: ma non c'era cosa che agguagliasse il suo affetto per gli agnelli, che gli ricordavano l'umiltà e la mansuetudine del Salvatore. Dice la Leggenda che, mentre facea viaggio per la Marca insieme con un altro frate, s'intoppò in un uomo che aveva in sulla spalla due agnellini legati a una fune, e sentendogli belare, s. Francesco ne fu tocco di si viva compassione che fattosi a quell'uomo gli disse: « Perchè fai tanto patire i miei fratelli agnellini portandogli a questo modo legati e penzolone? » e l'uomo rispose: « Ho bisogno di danaro, e gli porto qua al mercato

a vendere a un beccajo » Cessilo Iddio, riprese tosto Francesco, to piuttosto il mantello, e dammi gli agnelli ». A costui non parve vero: die gli agnelli e prese in baratto il mantello, che valea molto più, ed era stato la mattina medesima
dato al Santo da un buon cristiano perche si parasse il freddo.
Francesco intanto teneva in collo quegli agnellini, e non sapeva che farne; per modo che, stato un pezzo in consulta col
frate, gli rende al loro padrone, che promise di non vendergli
mai e di non far loro alcun male, ma di custodire, pascere e
guardar quelle bestiuole con ogni cura. Ogni cosa è dilettevole in queste racconto, e tra la pietosa tenerezza del Santo
per gli agnellini, e la semplice sua fiducia nel loro padrone, non
si sa di qualcosa farsi più maraviglia (1).

si sa di qualcosa farsi piu maraviglia (1).

Se Francesco, con quella sua innocenza e semplicità era tornato, lasciatemi dire, alla condizione di Adamo, quando il primo padre vedea tutte le creature, in una luce divina e le amava di fraterno affetto; le creature dal canto loro, erangli così obbedienti come al primo uomo, e ritornavano per lui in quel bell'ordine distrutto dal peccato. È cosa notata in parecchi Santi. l'avere quelli spiriti, rigenerati alla primitiva innocenza, ripreso l'antico impero dell' uomo sulla natura. Corvi e leoni ministravano a' Padri della Tebaide: a san Gallo ubbidivano gli orsi delle Alpi: valicando san Colombano la foresta di Luxeuil, chiamava gli uccellì, ed essi venivano a sollazzare con lui, gli scojattoli scendeano dagli alberi e andavano a posarglisi in mano. Ed anche la vita di s. Francesco abbonda di simili fatti, riferiti da testimoni di veduta, e che bisogna accettargli per veri, o si spieghino per via di quella potenza dell'amore che, o prima o poi sforza a riamare, o proceda da questo, che dinanzi a'servi di Dio non sentano più gli animali quell'orror naturale che loro

<sup>(4)</sup> Thomas de Celano, IX; san Bonaventura, VIII: « Consideratione quoque primae originis, omnium abundatiori pietate repletus, creaturas quantumlibet parvas fratris vel sororis appellabat nominibus ». Id., IX: « Exultabat in cunctis operibus manuum Domini, et per jucunditatis specula in vivificam consurgebat rationem et causam. Contemplabatur in pulchris pulcherrimum, et per impressa rebus vestigia prosaquebatur ubique dilectum, de omnibus sibi scelam facions in eum qui est desiderabilis totus . . Pietas . . . quae ipsum per devotionem sursum agebat in Deum, per compassionem tranformabat in Christum, per condescensionem inclinabat ad proximum, et per universalem conciliationem ad singula refigurabat ad innocentiae statum » (Nota dell' Autore).

cagiona la nostra corruzione o la nostra durezza. Quando il penitente di Assisi, affranto da vigilie e digiuni, usciva della cella e andava per le campagne dell'Umbria, pare che su quel viso smunto, e dove quasi nulla non v'era più di terreno, gli animali scorgessero un'impronta divina, e faceansi attorno al Santo per onorarlo e servirlo. Le lepri e i fagiani gli riparavano sotto la tonaca: se, passando da qualche pascolo, salutava, come soleva, le pecore per sorelle, si racconta ch'esse alzavano il capo e gli correvano incontro, a gran maraviglia de'pastori. Ed egli, che da tanti anni più non gustava i diletti degli uomini, andava tutto in giubbilo alla festa che facevangli le bestie de' campi. Un giorno era ito a pregare in cima dell'Alvernia, e gli fu attorno un gran numero di uccelli lietamente garrendo e battendo le ali, come si rallegrassero del suo arrivo: allora il Santo disse al compagno: « Guarda come i nostri fratelli si mostrano lieti del nostro venire i è segno che il Signore vuol che noi stiamo qui alcun poco ». Ma sarebbe infinito chi volesse riferir tutti quanti i semplici racconti dei contemporanei; se non che io non posso tenermi che non rechi per ultimo un esempio. onde spicea in modo singolare quella facoltà poetica che avea s. Francesco di vivificare tutte le cose, e dar loro novella forma, e metterle come in atto. In sul principio della sua predicazione, traversando la valléa di Spoleto, non molto lontano a Bevagna, s'abbattè a passare da un luogo dov'erano moltissimi uccelli, e specialmente passere, cornacchie e colombe: vedutigli, il santo servo di Dio lasciò per un poco i compagni nella via, e andò verso là, portato da quell'amore che sentiva per le creature prive di ragione. Appressandosi sempre più, vide che gli uccelli aspettavanlo, ed esso gli saluto com'aveva in costume; ma, non essendo essi volati via in vederlo, n' ebbe maraviglia e gioja ad un tempo, e gli pregò umilmente che ascoltassero la parola di Dio: e disse loro: « Frati miei uccelli, voi dovete singolarmente lodare il vostro Creatore ed amarlo sempre, dappoichè vi ha dato le piume per vestirvi, le ali per volare, e tutto ciò che vi fa di bisogno: vi ha fatto nobilissimi fra le altre opere della sua mano, e vi ha assegnato stanza nella pura regione dell'aria: non vi fa mestieri nè il seminare nè il mietere, nè il darvi alcuna sollecitudine di voi, chè egli vi nutrisce ed egli vi governa ». A questo, come raccontò egli medesimo e confermarono poscia i compagni suoi, gli uccelli, plaudendo al modo loro,

incominciaretto a battere le ali; e Francesco andava tra esci ia su e in giù, e gli toccava col lembo della cappa. All'ultimo gli henedisse, e, fatte sopra loro il segno di croce, gli accomiate, e rimisesi in via co'suoi discepoli tutto lieto e consolato. Come per altro, non per effetto di natura ma di grazia, egli era al tutto semplice, prese a incolparsi di negligenza del non aver sempre predicato agli uccelli, dacche si riverenti ascoltavano essi la parola di Dio (1).

In questa familiarità che s. Francesco ebbe con gli agnelli e con le colombe, potrà alcuno scorgervi qualcosa di fanciullaggine, ma non va fattosene beffe, come quella in cui si ravvisa la passione medesima che il portava verso tutto ciò che era povero, debole, e piccolo. E d'altra parte non passava senza grande utilità questo eccesso d'amore in un paese dove amar non si seppe veracemente, in quella Italia dico del medio evo. che peccò e che andò in rovina per le sue intemperanze, per la ostinatezza degli odii, per la guerra di tutti contro tutti. In quel tempo che comportava le crudeltà di Federigo II e d'un Ezzelino da Romano, e che dovea vedere il supplizio di Ugolino e il Vespro Siciliano, niun' altra cosa poteva esservi tanto efficace quanto un orrore per la distruzione della creatura, così possente che induceva a levar i vermi di mezzo la strada perche non venissero calpestati, ed a liberar le pecore dalla becchería. Quell'uomo, semplice in guisa che predicava a'fiori e agli uccelli, evangelizzava altresi le città guelfe e ghibelline, raccoglieva i cittadini sulle piazze di Padova, di Brescia, di Cremona e di Bologna, ed apriva il suo dire col pregar loro la pace: si raceomandava poscia che spegnessero le nimistà, che si rappaciassero; ed a testimonianza de'crenisti d'allora, molti che per addietro aveano abborrito la pace, si abbracciavano, abominando le passate opere di sangue. E così poteva s. Francesco nominarsi l'Orfeo del Medio evo, che demava la ferocia degli animali e la durezza degli uomini: e non è maraviglia che la sua voce abbia commosso i lupi dell'Appennino, se fe'posar l'armi alla vendetta italiana, che non perdonò giammai.

<sup>(1)</sup> S. Ronaventura, VII, VIII, IX, XII; Thomas de Celano, VII: « Cum esset sutem simplex gratia non natura, ceepit se negligentiae incusare quod olim non praedicaverit avibus, postquam audirent cum tanta reverentia verbum Dei ». Cf. Vita zancti Galli, vita zancti Columbani, suctore Iona Bobbiensi, apud Pertz, Monumenta Germaniae kistorica, tom. II. (Nota dell' Autore).

Ad un cuore si pieno d'affetto non era bastante sfogo la predicazione, dacchè una predica è pur sempre prosa; e la prosa, diventi pure eloquente se sa, non è in fondo altro che il linguaggio della ragione; la quale, come ha dato forma chiara ed esatta alla verità ch'ella consepisce, non cerca più là. Mà l'amore non è di così facile contentatura, e gli bisogna ritrarre in linguaggio commovente ed impetuoso la beltà ond'egli è tocco. L'amore è irrequieto: non si contenta di nulla, ma nulla parimente non gli par fatica: cresce forza alla parola; le dà il poetico impulso, e. quasi due ali, le adatta il ritmo e il canto. San Francesco vedea la Chiesa fare onore alla poesia, darle principal luogo nel suo. culto, nel coro delle sue basiliche, a piè dell'altare; e vedea l'eloquenza ristretta al pulpito, più accosto alla porta e colla gente a ridosso: sentiva egli medesimo la insufficienza del parlare ordinario a significare tutto ciò che gli accendeva l'anima. Se venivagli sul labbro il nome del Salvatore Gesu non gli riuseiva dir altro; e, gli si alterava la voce, come (secondo il maraviglioso detto di san Bonaventura) dentro si sentisse una melodia, di cui si fosse studiato ripigliare le note: ed era pur forza che tal melodia sgorgasse all'ultimo in un canto novello. Udiamo intanto ciò che di fatto narrano gli Storici.

Nel diciottesimo anno di sua penitenza il servo di Dio, dopo quaranta notti di veglia, ebbe un'estasi, della quale uscito, disse a fra Leonardo (1) che prendesse una penna e scrivesse, ed intonò il cantico del sole. Com'e'l'ebbe detto improvviso, commise a frate Pacifico, il quale al secolo era stato poeta, che recasse le parole a un ritmo più esatto, e volle che i Frati l'imparassero a mente, e ogni giorno lo recitassero (2). Il cantico dicea così.

« Altissimu onnipotente bon Signore, tue so le laude la glo-« ria e l'honore e onne benedictione. Ad te solo, Altissimo, se « konfano; e nullu homo ene dignu te mentovare. Laudeto sie, « mi'signore, cun tucte le tue creature, spetialmente messor lo

<sup>(4)</sup> Veramente questo frate avea nome Fra Leone. (T.)

<sup>(2)</sup> Wadding. Annales, ad annum 1224; Bartholomeeus Pisanus, Liber Conformitatum, pars 2, fol. II; edizione di Milano, 4510. Rispetto all'essere o no autentiche le poesse di s. Francesco c'è una dissertazione del P. Affò, ricordata dal Tiraboschi; ma non mi è riuscito di poterla vedere (Nota dell'Autore). Di questa operetta dell'Affò ne abbiam dato noi un raccolto nella Prefazione. (T.)

« frate sole, lo quale jorni e allumini (1) noi per loi. Ettellu è « bellu e radiante cun grande splendore: de te, Altissimo, por- « ta significatione. Laudato si, mi' signore, per sora luna e le « stelle: in celu l'ai formate clarite e pretiose e belle. Laudato « si, mi' signore, per frate vento e per aere e nubilo e sereno e « onne tempo, per lo quale a le tue creature dai sustentamen- « to. Laudato si, mi' signore, per sor aqua, la quale è multo « utile e humile e pretiosa e casta. Laudato si, mi' signore, per « frate focu, per lo quale ennallumini la nocte: ed ello è bello « e jocundo e robustoso e forte. Laudato si, mi' signore, per « sora nostra matre terra, la quale ne sustenta e governa, e « produce diversi fructi con coloriti flori e herba.

Pochi di appresso tra'magistrati e'l vescovo della città d'Assisi nacque fiera disputa: il vescovo fulminò l'interdetto, i magistrati bandirono che chi ammazzava lui era ben ammazzato, e vietarono che niuno avesse che fare con lui e con i suoi. Il Santo, accorato di tal discordia, lamentavasi del vedere che niuno entrasse di mezzo per mettere pace; e allora aggiunse al suo cantico il seguente versetto:

« Laudato si, mi'signore, per quelli ke perdonano per lo « tuo amore, e sostengo'infirmitate e tribulatione. Beati quelli « ke'l sosterrano in pace, ka da te, Altissimo, sirano incoro-« nati ».

Comando poscia a' suoi discepoli che arditamente andassero da' magnati della città e gli pregassero di recarsi dinanzi al vescovo, e, colà giunti, che a due ceri intonassero il nuovo versetto. Tanto fecero i discepoli; ed al canto di quelle parole, alle quali pareva che Dio prestasse segreta virtù, gli avversarj pentiti si abbracciarono e si chieser perdono l'un l'altro.

Appresso, condotto a Foligno per rimettersi in sanità cambiando aria, vi trovò un poco di sollievo a' suoi doleri. Ma in breve seppe in rivelazione che ci aveva da soffrire tuttora due anni, e che poi sarebbe entrato in possessione dell'eterno ripeso; il perchè, fuor di sè dalla gioja, compose il versetto seguente con cui pose fine al cantico:

« Laudato si, mi' signore, per sora nostra morte corporale, « da la quale nullu homo vivente po skappare. Guai a quelli ke

<sup>(1)</sup> Il codice ha jorno.

« morrano ne le peccata mortali. Beati quelli ke trovarane le « tue sanctissime voluntati; ka la morte secunda nol farra ma-« le. Laudate e benedicete mi' signore, e regratiate e serviateli « cun grande humilitate » (1).

Il Cantico del sole è ricordato la prima volta da Bartolomeo da Pisa, in un libro scritto nel 1385, cento cinquanta nove anni dopo la morte del Santo: e però non si può recare in dubbio la sua autenticità (2). Tal modo di comporre a poco per volta, secondo la occasione e secondo la ispirazion del cuore, è al tutto simile al modo de' grandi poeti come Dante e Cambens, che, raminghi ed esuli, seco portarono l'opera da loro immaginata, e via via ci aggiungevano l'ardente espressione di lor tormenti e di loro speranze. Breve è il cantico di s. Francesco, ma pur vi si legge tutta la sua anima, la fratellevole familiarità con le creature, la carità che spingeva quest' nomo, umile e timido, in mezzo a' tumulti, quell' amore infinito che, cercato il suo Die nella natura e servitolo col porgere ajuto agli afflitti, non demandava più là che trovarlo nella morte. Par che spisi da esso come un alito di quel paradiso terrestre dell' Umbria dov' è il cielo cost puro, e cost fiorita la terra. La lingua ha il vero candore d'un idioma nascente: il ritmo ha la incertezza d'una poesia novella, e che appaga con poco orecchie tuttora indulgenti. Alle volte la rima è fattà per assonanza, alle volte non è se non in mezzo e alla fine del verso. Gli schifiltosi stenteranno a raccapezzarci l'andamento regolare d'una poesia lirica. È questo un puro grido; ma grido primo d'una poesta bambina, che si fara grande, e ne uscirà poi il suono per tutta la terra.

E già si vede forma hen diversa in un altro componimento ricordato da s. Bernardino da Siena, e pur esso attribuito da lui a s. Francesco (3). Bernardino venne un secolo dopo al santo Fondatore; ma entrato da giovane nella famiglia francescana, può accettarsi per fedele interprete delle tradizioni da essa con-

<sup>(1)</sup> La lezione di questo Cantico è tale quale come sta nel cod. membranaceo L. II. m. 6 dell'Archivio di s. Francesco d'Assisi, a pag. 33 e seg. fattane copia e riscontro esattissimo dal sig. Prof. Loccatelli di quella città. Fu dato fuori, non molto fedelmente per altro, nella Legenda trium sociorum s. Francisci nel 1831 a Pesaro; e l'editore fa sapere che il detto codice è anteriore all'anno 1255. (T.)

<sup>(2)</sup> Veramente il Cantico del sole trovasi ricordato per le più antiche leggende franceacane. (T.)

<sup>(3)</sup> V. la Prefazione . (T.)

servate. Tal componimento è spartito in diciotto strose di sette versi l'una, semplici nel costrutto, regolati nel numero delle sillabe, e generalmente corretti nelle rime, il che fa segno ch' e' debb' esser fattura di mano abile. Chi sa forse che qualche discepolo non avesse il carico di raffazzonare l'improvvisato del maestro? In fondo per altro vi si scorge sempre quell'ingegnoso ardire della fantasia di s. Francesco, quel suo efficace linguaggio, vi si scorge in somma tutta quanta la impronta del grande avvenimento che gli suggellò la persona di miracoloso suggello: voleva dire di quella estasi in cui il servo di Dio, mentre faceva orazione in sul monte dell' Alvernia, vide calar dal cielo verso di sè una immagine a sei ali, confitta a una croce. E come egli in contemplandola provava consolazione inesprimibile, e ad un ora eccessivo dolore, cost e'si trovò le mani e i piedi passati faor fuori da chiodi, de'quali vedeasi il capo rotondo e bruno, non che la punta ribadita. Chi non fa luogo nella storia a cose soprannaturali può ben negare il fatto, ma non può mica distruggere le relazioni de' molti che lo attestarono in giudizio, non può spezzare le tavole di Giotto che ne serban memoria, nè stracciare la poesia che siam per leggere Te chè ben si pare essere scritta nell'ardore di un ratto celeste (1).

> In foco d'amor mi mise, In foco d'amor mi mise, In foco d'amor mi mise L'Angnello amorosello Quando l'anel me mise El mi'sposo novello: Po'in pregion me mise Ferito d'un coltello: Tutto 'l cor me divise.

> Divisemi lo core,
> E'l corpo cadde 'n terra,
> Col quadrel de l'amore
> Che 'l balestro diserra;
> Percosse con ardore:
> Di pace fece guerra:
> Moiomi di dolzore.

<sup>(1)</sup> S. Bernardino, Opera, t. IV, sermon. IV. Cf. Bolland, t. II, oct., p. 1003. (Nota dell' Autore).

Morrommi imamorato:
Non vi maravegliate:
Tal colpi m'à donato
Di lance innamorate (1):
Che 'l ferr' è longo lato (2),
Cento braccia sacciate,
Che m'à tutto passato.

Poi fuor le lance spese,
E i mangani (3) gittaro:
Alor presi un pavese:
I colpi più spessaro:
Niente mi difese;
Tutto mi fracassaro:
Di tal forza l'estese.

Disteseli sì forte,
Che i difici sconcioe,
Ed io scampai da morte,
Come vi contaroe.
Gridando molto forte,
Um trabocco rizzoe
Che mi dè nove sorte.

Le sorte che mi dava
Eran petre biambate (4) (sic);
Che ciascuna gravava
MiHe libre pesate.
E sì spesso gittava;
Non l'ari' (5) noverate;
Nulla mai mi (6) fallava.

Non m' arebbe fallato:
Sì bene trar sapeva.
In terra era sternato;
Aiutar non mi poteva:
Tutt' era fracassato;
Niente mi sentiva, (7)
Com' om' ch' era passato.

<sup>(1)</sup> Cod. del p. Frediani, esmesurate.

<sup>(2)</sup> Idem , e .lato .

<sup>(3)</sup> Idem, li mangani.

<sup>(4)</sup> Idem, melate. - Tresatti, piombate.

<sup>(5)</sup> Idem, arei.

<sup>(6)</sup> Idem, ne.

<sup>(7)</sup> Idem, senteva.

Passato non per morte,
Ma de diletto ornato (1).
Poi rivissi si forte
Dentr' al corpo formato,
Che presi quelle sorte
Che m' aveam guidato
Nella superna corte.

Po' che tornato fui,
A Cristo feci guerra:
Tost' armato (2) mi fui,
Cavalcai 'n su' terra.
Trovandomi con lui,
Tostamente l' aferra (3)
Vindicalmi di lui.

Po' foi rivendicato,
Si feci con lui pace,
Perchè prim' era stato
L'amor molto verace
Di Cristo innamorato.
Or so' fatto capace
Seppre l'ò'n cor portato (4).

Le cose state fra Dio e s. Francesco sul monte dell'Alvernia non potea certo lingua d'uomo narrarle; ma se il Santo, in sullo scendere da quel nuovo Sinai, sfogava il suo tripudio in un canto lirico, e'non è da far le maraviglie se ci si trova il fare usuale del suo spirito, e gli accesi colori di sua fantassa. Si, tuttor vi si riconosce l'avventuroso giovane di Assisi, che per farsi cavaliere errante dell'amor divino, rifiuto di porsi a' servigj di Gualtieri di Brienna; ben vi si riconosce allorche raffigura la sua estasi ad un assalto, e il suo slanciarsi verso il cielo ad una cavalcata sulla terra di Cristo.

San Bernardino da Siena ricorda altresi un cantico ben più rilevante di trecento sessantadue versi, partito in stanze di dieci versi rimati ingegnosamente fra loro. Sono questi segni di origine più moderna; e di fatto questo canto è anch' esso attri-

<sup>(1)</sup> Cod. del p. Frediani, ma per diletto stato. — Tresatti, ma di giola adescato.

<sup>(2)</sup> Qui mi sono scostato dal cod. Mortara che ha amanto; e ho seguitato il Tresatti.

<sup>(3)</sup> Qui vale Afferrai.

<sup>(4)</sup> Questa poesía si trova fra le opere di Fra Jacopone da Todi (lib. VII, c. 6); ma se guardo bene il testo medesimo, non mi da sufficiente argomento da contradire alla tradizione che lo da a s. Francesco (Nota dell' Autore).

buito al b. Iacopone da Todi, che mori nel 1306, quando la poesta italiana, scaldata dal sole del secolo XIII, avea già assai frutti maturi: e d'altra parte qui non mi ci par più nè la brevità, nè la semplicità che sono come il marchio delle cose di s. Francesco. Per mettere d'accordo tutte le tradizioni, si può solo pensare che il beato penitente da Todi, con quella sua natural vena e con l'acutezza del suo tempo, allargasse un pensiero semplice e grande trovato in qualche vecchio cantico di s. Francesco, a quel modo che gli scolari di un musico ripetono con mille variazioni il motivo dato lor dai maestro: e andando più la con le induzioni, potrebbesi raccapezzare il tema primitivo nel presente dialogo che io tolgo dal cantico (1).

### L'ANIMA, O FRANCESCO

Nullo dunqua mai più me riprenda Si tale amore me fa pazzo gire: Già non è core che più se difenda, D'amor s'è preso, che possa fugire

Che ciel e terra grid' e senpre chiama :
Con tutto 'l core sì se de' amare :
Ciascuna dice : Con tutto 'l cor ama
L'amor che n' à fatt'e briga d'abracciare .

#### CRISTO

Ordina quest'amore, o tu che m'ami:
Non è virtù fuor d'ordine trovata

Tutte le cose che ai' ordinate

Tutte son fatt' a numero e misura,

Et al lor fine son tutt' ordinate.

Co' dunque per calura

(1) S. Bernardino, Opera, t. IV, sermone 16. Jacopone, 1. VI, c. 16 è il cantico che incomincia così:

Amor de esritade, Perchè m'ái si ferito? Lo eor tutt'ò partito, Et arde per amore.

(Nota dell' Autore).

ŗ,

Anima se' 'mpazzita, Fuor d' ordine uscita Non refreni 'l fervore.

L' ANIMA, O FRANCESCO

Cristo lo core tu sì m'hai furato Et dici ch'ad amor ordin la mente

Tu da l'amore non ti defendesti:
Di cielo 'n terra feceti venire:
Amor a tal basezza desciendesti
Come dispetto per lo mondo gire:
Casa nè terra già non ci volesti
Ma povertà per noi aricchire.
In vit'e nel morire
Mostrasti per certanza
Amor di smesuranza
Che ardevi nel core.
Com'ebro per lo mondo spess' andavi:
Menavati l'amor come venduto;
In tutte cose amor senpre mostravi
Di te quasi niente perceputo.

Et credo che perciò tu non parlassi, Amor, nè te scusassi, Dinanzi a Pilato Per coprir tal mercato In croce de l'amore.

Dove i tre componimenti da noi ricordati sieno per intero di s. Francesco, potrebbe altri conchiudere che a si lunga preparazione mal risponde si piccola opera, e che ben poca cosa è a vita si lunga l'arrivare a mettere insieme un cinquecento versi o così. Nondimeno se il servo di Dio non diè libero sfogo alla sua anima, e non compose i suoi cantici fino all'anno diciottesimo della sua conversione, cessa ogni cagione di maravigliarsi ch'e' sieno si pochi; che s. Francesco visse due altri anni soli, e visse abbandonato ad estasi ed a tribolazioni che lingua d'uomo non basta a raccontarle. Il di 4 d'ottobre del 1226 entro in agonia; e fattosi cantare per l'ultima volta il Cantico del sole, rendè lo spirito a Dio. I Santi per altro ed i poeti han questo privilegio, che la morte è porta per loro, ed anche sulla terra, ad una seconda vita: nel tempo che altri gli piange, e que'morti

gloriosi incominciano a commovere il mondo: le parole e l'esempio di essi fa che di secolo in secolo vengan su de'loro discepoli, o degli interpreti, o degli imitatori; per modo che, a voler esser giusti, vanno reputate ad essi non pure le opere ch'e' composero, ma quelle altresi che ispirarono.

Il mandato poetico di s. Francesco, tenuto celato, diciam cost, dagli autori della sua vita, non fu mai in tanto grande splendore quanto nel secolo succeduto alla morte di lui. S'avea scelto da sè medesimo la sepoltura in su 'n un colle d'Assisi, ove si giustiziavano i malfattori, e che nominavasi Colle dell' Inferno: ma non prima fuvvi egli sepolto, che sentivvisi una non so che forza, la quale, fui per dire, smovea quella terra, ed accendeva lo spirito. Papa Gregorio IX scrisse il morto nell'Albo de' Santi, e comando che il luogo dog' egli riposa nominassesi Colle del Paradiso. D'allora in qua non vi fu onore così grande che paresse bastante a quel vile mendico: a' popoli torno a memoria il suo amore e vollero rendere a lui più che egli dato lor non avesse. E come egli non ebbe nè casa nè tetto, e non volle servità, cost dovea fabbricarglisi un abituro tanto nobile quanto il palazzo che aveva sognato da giovane, e dovea vedere a' suoi servigi quel più che v' era di eocellente fra gli artisti crisfiani. La Chiesa cattolica stima per ordinario di aver fatto abbastanza per i suoi santi quando ha messo i loro corpi sugli altari d'una chiesa che si nomina da essi. Per il povero d'Assisi bisognò prima di tutto scavare la roccia a maravigliosa profondità per mettere in salvo quel corpo dai furti di reliquie che a quel tempo erano si spessi. Dovè farsi prima una chiesa sopra la sua tomba per accogliere i pellegrini che a schiere vi accorreano; e più su farsene un'altra per pregarvi più vicino al cielo. Giacomo Tedesco, architetto, venne dal settentrione a innalzare questi due edifizi, e si ajutò di ogni argomento dell'arte gotica, e di tutte le tradizioni simboliche del cristianesimo. La chiesa inferiore la fece d'una sola navata, massiccia e senza ornato, ad arcate di mezzo sesto, e con finestre che dan passaggio ad incerta luce, per ricordar forse la vita penitente che in terra fè s. Francesco. La superiore poi la fece di mura svelte, a volte sfogate e di tutto sesto, con finestre bislunghe ariosissime per rappresentarci la vita gloriosa di s. Francesco su in cielo. Il disegno della chiesa ha figura della croce del Salvatore: le mura eran di marmo bianco, per memoria della vergine purissima, e s'incoronavano di dodici torricelle di marmi rossi, per memoria del martirio degli Apostoli. Il campanile finiva in arditissima punta, che teneva in sospetto le timide generazioni venute dappoi; e però fu abbattuto. Ma il nome di Giacomo Tedesco duro in fama, e i posteri l'onorarono per maestro di quel grande Arnolfo che fabbricò poscia i più begli edifizi di Firenze, e apri un periodo nuovo nella storia dell'Architettura (1).

Ma, per aver messo pietre sopra pietre, non si pensava nel medio evo di aver finito un monumento; bisognava ancora che le pietre parlassero, che parlassero cioè il linguaggio della pittura, il quale s'intende dagli idioti e da' pusilli: bisognava che vi si facesse vedere il paradiso, e che gli Angeli e i Santi vi fossero presenti permia di loro immagini, affine di consolare i popoli, ed a lor predicare. Le volte de' due santuari sono messe ad azzurro punteggiato di stelle d'oro: sulle pareti vi si dipinsero i misteri de'due Testamenti, e, di seguito a quelle rivelazioni divine, la vita di s. Francesco. Ma, quasi fosse stato impossibile appressarsi alla tomba miracolosa e non sentirsi ispirato, i pittori che doveano abbellirla di freschi furono come agitati da spirito novello: incominciarono a idoleggiare forma più pura e più animata che i modelli greci, i quali avevano avuto la lor grandezza, ma da ottocento anni in poi andavano sempre scadendo. La chiesa d'Assisi fu scintilla ad un risorgimento, che sempre vide andar di bene in meglio: quivi Guido da Siena e Giunta pisano impararono a uscire di per la mano a' maestri greci, la secchezza de' quali impolparono, e la tostezza ammollirono. Poi venne Cimabue, e dipinse tutta la storia santa in un ordine di freschi che abbellivano la chiesa superiore, e che furono mangiati dal tempo; se non che secento anni non gli sono stati sufficienti ad abbacinare lo splendor delle teste del Cristo, della Vergine e di s. Giovanni, cui egli dipinse al sommo delle volte nè le figure de quattro grandi dottori, nelle quali alla maestosità bizzantina già vedesi congiunta un' aria di vita e di giovinezza immortale. Venne Giotto alla fine, ed è opera sua il Trionfo di s. Francesco, da lui dipinto in quattro scompartimenti sotto la volta che fa corona all'altare della chiesa

<sup>(1)</sup> Vasari, Vita d' Arnolfo, Petrus Rodulphus, Historia seraphicae religionis, lib II, p. 247. Descrizione del Santuario d' Assisi; Assisi 4835.

inferiore. Tali freschi sono cosa celeberrima sopra ogn'altra; ma per me non c'è il più commovente di quello dove si rappresenta lo sposalizio del servo di Dio con la santa Povertá. Essá è figurata per una donna di perfetta bellezza, ma pallida e magra nella faccia, e con veste tutta lacera: c'è un cane che le va addosso abbajando, e due fanciulli che le tirano de' sassi, e buttano delle spine per dove ella dee passare. Eppure essa, tutta lieta e tranquilla, porge la mano a Francesco: Cristo proprio congiunge i due sposi; e fra mezzo alle nubi comparisco il Padre eterno, accompagnato di Angeli, come dire che, per onorare lo sposalizio di questi due mendicanti, e la terra ed il cielo non c'è di troppo. Quivi non v'è più ombra di quel fare de' pittori greci; ma ogni cosa è nuovo, libero, ispirato: e i discepoli di Giotto, chiamati a continuare l'opera di lui, cioè il Cavallini, Taddeo Gaddi, e Puccio Capanna, qui non si fermarono, ma avanzarono sempre di bene in meglio. Tra quella varietà di loro opere si discerne sempre la medesima fede che in esse sfavilla; e chi si ferma dinanzi a quelle caste rappresentazioni della Vergine, dell' Annunziazione, della Natività, davanti a quelle immagini del Crocifisso, con quegli angeli addolorati che piangono intorno alla croce, o che parano con un calice il sangue divino, bisogna avere il cuore ben duro a non sentirsi venir le lacrime agli occhi, a non s'inginocchiare e battersi il petto, come i pastori e le povere donne che fanno orazione appiè di tali immagini. Qui solamente ci si accorge davvero che s. Francesco è proprio il maestro della scuola di Assisi; si sente qui che ardore e che potenza le infuse; si comprende alla fine come Giotto ne usci abile a incominciare quella predicazione artistica che lo fè si grande, e che lo condusse a Pisa, a Napoli, a Padova e ad Avignone, lasciando per tutte le città d'onde passava, non pure opere maravigliose, ma centinaja di discepoli che le studiassero, le sorpassassero, e così accendessero Italia tutta a quella vocazione novella, ove dovea trovare il sommo della sua gloria (1).

La ispirazione che avea avuto virtù di formare una si feconda scuola di architettura e di pittura, dovea ben far nascere

<sup>(1)</sup> Vasari, Vita di Cimabus, Vita di Giotto ec. Descrizione del santuario d'Assisi. Non va dimenticato Buffalmacco, Giottino, Simon Memmi, che lavorarono nelle cappelle laterali della chiesa inferiore. (Nota dell' Autors)

altre maraviglie di ingegno. Io ho battuto molto su questo risorgimento delle arti perchè ci veggo i segni precursori di un gran periodo letterario. Quand' io vedo un popolo che incomincia da levar le pietre dalla cava, che le accozza poscia in forma o di colonne, o d'archi o di cuspidi, e cuopre di pitture e di mosaici le pareti de' suoi edificj, e non lascia cantuccio che non abbia o una figura o un emblema, allora ho bastante cagione da credere che popolo si fatte è agitato da un pensiero, il qual già traspare dal simboleggiare architettonico, si appalesa più chiaro dai contorni del disegno, e non indugera gran tempo a manifestarsi esattamente e armoniosamente per via della parola. Dietro dietro a' grandi artisti, la cui nobile schiera abbiam veduto passare, vedremo scendere dal colle di Assisi nobile schiera di poeti.

COCOMOOS

## CAPITOLO III

I primi discepoli di s. Francesco.

Fra Pacifico — San Bonaventura — Giacomino da Verona.

L'ispirazione poetica può nascere nel silenzio della cella, ed anche sulle rocce deserte dove s. Francesco andava a celare le sue estasi; ma non si propaga se non per l'accomunarsi degli uomini, per l'ardente fervore della moltitudine, e per lo splendore delle feste, le quali commuovono un popolo intero, e lo divertono un poco dalle comunali consuetudini. L'Italia del medio evo ben conoscea che sorte di pubbliche feste poteano, in tempi si barbari, dilettare la gente culta e gentile. Ne secoli undecimo e duodecimo, gl'imperatori venuti in Italia a farsi incoronare dal Papa, e i re di Sicilia, e i marchesi d'Este e di Monferrato, avean dato alle loro corti ogni maniera di spettacoli cavallereschi, tornei, giostre, cavalli ferrati d'argento, fontane che gettavan vino, sale riccamente addobbate, echeggianti del suono de' liuti, piene di cantatori, di giullari, e di improvvisatori che si partivano poi carichi di presenti (1). In

Tympana cum cytharis, stivisque, lyrisque sonant hic, Ac dedit insignis dux proemia maxima mimis,

Francesco da Buti nel suo Commento inedito della Divina Commedia, parla così di Guglielmo II re di Sicilia: « Guglielmo fue un uomo giusto e ragionevole. ... In essa corte si trovava di ogni perfezione gente: quivi erano li buosi dicitori in rima di ogni conditione; e quivi erano gli excellentissimi cantatori: quivi erano persene d'ogni sollazzo che si può pensare vertudioso e onesto » (Nota dell' Autore).

<sup>(1)</sup> Muratori, Antiquitates italicae, t. 11, dissert. 29; De spectaculis et l'údis medii aevi. Donizo, De vita comitissae Mathildis:

processo di tempo, quando le città lombarde ebbero ottenuto col trattato di Costanza tutte le prerogative della sovranità, quando batteron moneta, scrissero eserciti, e renderono giustizia, vollero altresi tenere le loro corti bandite, come facevano gl'imperatori e i principi da esse vinti. Treviso celebro nel 1214 una festa dove si innalzò un castello posticcio, tutto coperto di porpora e d'armellino: e vi si rinchiusero molte donne e fanciulle che 'l dovesser difendere non ajutate da alcun uomo; e vi si posero ad assedio de'giovani che per armi avean fiori, frutta, noci moscade, e boccette d'acque odorose. I messaggi delle vicine città eran presenti all'assalto, ciascuno sotto la propria insegna. In quel torno Venezia. Padova e Genova tennero anch'esse delle corti, dove nobili e popolari uniti come fratelli, passavano la giornata fra suoni e banchetti su quelle piazze medesime tante volte fatte sanguigne per le loro contese. I Toscani ricopiarono tali sollazzi; e vi aggiunsero tutta quanta la vivacità del loro ingegno, e la dilicatezza del loro gusto. Firenze non perdono a spesa veruna per festeggiare alla reale s. Giovan Batista suo avvocato. Cavalcate di mille persone, vestite tutte di bianco, andavano attorno con trombetti, e sotto un condottiero da essi nominato il Signor d'amore. Donne e cavalieri facean cerchio ai giullari per ascoltare i loro canti o belle istorie; e da essi apprendevano le regole della gaja scienza, si avvezzavano a trattare quistioni di Amore, a dare sentenze in cose amorose, a fare delle rappresentazioni allegoriche, dove non si tralasciava di mettere in iscena il piccolo ed astuto dio col suo arco e con le sue frecce. Roma stessa, anni dopo, la stessa antica città papale abbandono la sua quiete e il suo raccoglimento per festeggiare il passaggio di Carlo d'Angiò e di Corradino con giuochi equestri e marce trionfali tramezzate da drappelli di cavatieri armati, e da cori di donne che danzavano accompagnandosi col canto, con flauti e con tamburelli (1). E così in tutte le feste

<sup>(4)</sup> Muratori, dissert. 20. Rolandinus ab anno 1208 ad annum 1214: « Factum est enim ludicrum quoddam castrum, in quo positae sunt dominae cum virginibus aive domicellabus et servitricibus earumdem, quae sine alicujus viri auxilio castrum prudentissime defenderent. Expugnatum fuit hujusmodi telis et instrumentis: pomis, dactylis, et muscatis, tortellis, pyris et cotanis, rosis, liliis, et violis, similiter et ampullis balsami ». Ricordano Malispini, cap. 219; G. Vill. lib. VII, cap. 89: « Una compagnía e brigata di mille uomini o più, tutti vestiti di robe bianche,

v'eran musiche, canti, e per conseguenza poesia: arti che si esercitavano da una qualità di gente chiamati giullari, istrieni, uomini di corte, cresciuti poi si fattamente di numero che i magistrati ne stavano in apprensione; che tenne di essi proposito la Teologia, e decise poi san Tommaso non esser illecita la loro arte, quand'essi non la corrompessero con atti o parole impure. Quegli uomini che veniano di Lombardia, di Toscana, di Sicilia, e che andavano per mestiere di corte in corte recitando lor versi e d'altrui, avevano a farla con uditori venuti, com'essi, da ogni parte d'Italia. In quegli assembramenti per tanto d'Italiani d'ogni provincia e d'ogni dialetto si formo una lingua diversa dagli idiomi provinciali, e nobile e delicata come i piaceri da cui nacque, quella lingua poetica che vedrem poscia usare a Dante, e chiamarla egli illustre, aulica, cortigiana, la lingua cioè delle corti, o, per dire più acconciamente, la lingua delle feste (1).

Ma l'Italia aveva altre solennità al tutto diverse; e vi tenea pur le sue corti un'altra potenza non men popolare di quelle repubbliche. Il 26 maggio del 1219, di della Pentecoste, cinquemila uomini e più si erano raccolti sotto graticci e frascati in quella ridente valle signoreggiata dagli spaldi di Assisi: lor letto era la terra, capezzale una pietra, vestito un sacco: stavano a quaranta o ottanta insieme, ragionando di Dio, facendo orazioni e salmeggiando, ed eran tutti sfavillanti di gioja. Popolani e gentiluomini, venuti in gran numero dalle vicine città ad ammirare si nuovo spettacolo, restavano commossi da tanto pia devozione, e dicevano: « Veramente questo è il campo e l'esercito de'cavalieri di Dio »: ed era appunto il capitolo generale de'Frati Minori tenuto da s. Francesco. E nepper li mancavano i canti. Sappiamo d'altra parte qual raggio di poesia riscaldava il sant'uomo che avea intimata quell'assemblea, che ne era come l'anima. e che solo con un lieve soffio potea infiammarla del suo fuoco.

con un signore detto d'Amore ». — Francesco da Barberino, del Reggimento e costume delle donne, part. 5, part. 49 (Nota dell'Autore).

<sup>(1)</sup> Statuto di Bologna del 1288: « Ut cantatores Francigenarum in plateis communis ad cantandum morari non possint ». S. Tommaso, secunda secundae, quaest. 168, art. 3: « Histrionum officium non esse secundum se illicitum, dummodo moderate ludo utantur, id est, non utendo aliquibus illicitis verbis vei factis ad ludum ». — Dante, De vulgari Eloquentia, lib. 1, cap. 46: « Dicimus illustre, cardinale, aulicum et curiale vulgare in Latio, quod omnis latiae civitatis est, et nullius esse videtur » ( Nota dell' Autore).

I capitoli generali da principio si fecero anno per anno, poi di tre in tre anni; e quando s. Francesco fu passato a vita migliere dure pure a presedere in ispirito a tali feste della povertà, a quelle corti di amor divino, ove egli trovava una moltitudine piena di affetti generosi, menti libere da ogni cura terrena, e tutto ciò in somma che fa di bisogno alla ispirazione poetica per crescere e comunicarsi agli altri (1).

E di fatto pongasi mente a primi tempi dell' Ordine: e vedremo in ogni dove folgoreggiar la virtù del Penitente di Assisi: ció che egli avea di cavalleresco, e nello spirito e nella favella. tutto passò nelle tradizioni de'suoi discepoli: le allusioni, le metafore del suo linguaggio furono come divisa della sua famiglia spirituale: le litanie composte in suo onore, lo salutano con nomi stati a lui cari: Cavaliere del Crocifisso, Gonfaloniere di Cristo, Conestabile del santo esercito. Fin d'allora i Frati Minori si tenevano fermamente per un ordine cavalleresco. deputato a far risorgere sul campo di battaglia della fede le spossate milizie dei Templari e degli Ospitalieri. Lo zelo per le Crociate gli spinge a centinaja, questi in Ferra santa, quegli fra' Mori d'Affrica, dove vanno a cercare di martirio: ed allorchè quel nuvolo di Saracini, assoldati dall'imperador Federigo II, vennero ad oste sotto Assisi, vi trovaron pure un'animosa figliuola di s. Francesco, dico s. Chiara, la quale usci fuori col Sacramento in mano, e mise in velta quegli infedeli. L'Ordine è povero, ma ben erede di quel trino amore che il suo Fondatore portava a Dio. alla umanità, alla natura; e poche celle vi ha così miserabili, che non sieno illuminate da visioni del cielo. Que' frati andavan in cerca di lebbrosi, e sulle spalle se gli portavano seco; andavano in cerca di malandrini per convertirgli: viveano in dolce familiarità con le creature più abjette, onorandole per sorelle, e ne aveano in cambio riverenza e servigj. La leggenda narra di un buon religioso da Soffiano, a cui gli uccelli volevano tanto bene che mentre pregava gli si andavano a posare sul capo e sulle braccia. Di fra Egidio si dice che, disputando circa alla verginità di Maria, chiamò in testimonio la terra, e che, per-

<sup>(1)</sup> S. Bonaventura, Legenda s. Francisci, cap. 4. Wadding. Annal., ad ann. 4219. Fioretti di s. Francesco, cap. 48: « Del maraviglioso capitolo che tenne s. Francesco a s. Maria degli Angeli, dove furono oltre cinque mila frati » (Nota dell' Autore).

cossala tre volte con un bastone, ne se germogliare tre gigli. S. Antonio da Padova, veggendo che gli Eretici di Rimini non volevano ascolsarlo, ed egli ando alla riva del mare e si mise a predicare a'pesci (1). Si può dire che in questi tempi eroici dell'Ordine francescano per tutto v'è poesia; ma bisognava, diciam così, ch'ella mettesse corpo, e desse vita a poeti. E tre poeti si possono contare nella prima metà del secolo XIII.

Il primo, già seguace delle profane lettere, non si sa che nome avesse al secolo; si sa per altro che lo chiamavano Re de'versi, come quegli ch' era tenuto per il primo poeta d'allora. e che era valentissimo per que'canti voluttuosi, sempre amati troppo in Italia. Si sa di più come l'Imperatore, rinnovellando per esso l'antica usanza romana, stanzio che gli fosse data quella corona che poscia dovea cinger le tempie del Petrarca e del Tasso (2). Egli era già al colmo della gloria mondana, quando un giorno entrò in una chiesa della terra di s. Severino, dove Francesco predicava. Ficcatosi tra la folla, considerava quell'accattone che avea sentito beffeggiare per pazzo, e la cui elo-

In laude de Augusto sennor Henrico Sexto Rege de Romane, filio de Domene . . . . Friderico Imperatore, qui sta in ista civitate de Esculo con multo suo placere et con multa gloria et triumpho de Civitate

Tu es illo valente Imperatore
Qui porte ad Esculan gloria et triunpho,
Renove tu, sennor, illu splendore
Qui come tanti sole......
Multi Rege in ista a nui venenti
Civitate.... prima de Piceno etc.

Guglielmo seguitò poscia la corte imperiale a Messina; e facilmente fu incoronato poseia alla corte stessa di Federigo, circa l'anno 1220. Si rese di poi Francescano, e morì nel 1232. (T.)

<sup>(1)</sup> Fioretti di s. Francesco, cap. 40 e 47. Vita B. Egidii apud Bolland. Acta SS., 28 april. Vita s. Antonii, ibid. 43 junii — Litanie di s. Francesco, (Chavin de Malan, Histoire de s. François d'Assise, notes, p. CCK): s. Francisco, vexilifer Jose Christi, — eques Crucifixi, — auriga militise nostrae (Nota dell'Autore).

<sup>(2)</sup> Di frate Pacifico parla distesamente il Lancetti nelle Memorie intorno a' Poeti laureati, ed afferma, per varie testimonianze, che al secolo si chiamò Guglielmo di Lisciano (Lisciano è castello vicino ad Ascoli), e che fu al servigio di Arrigo VI imperador di Germania e re di Stollia, di oni celebro in versi italiani l'ingresso in Ascoli. Riporta poi un frammento di cedesti versi, che sono un de' primi tentativi di nostra lingua, e che noi pure qui riportiamo.

quenza empiealo di stupore: gli parve vederlo passato fuor fuori da due spade incrociate, la prima che prendesse dal capo a' piedi, la seconda dall' una mano all'altra; e in quel medesimo punto, racconta la leggenda, sentissi egli stesso trafitto dalla spada della parola divina, tanto che, rinunziando alle pompe del secolo, s'andò a gettare a' piedi del beato. Padre, che gli die l'abito, e il nome di fra Pacifico, dacche egli il vedea « convertito dalla guerra del mondo alla pace di Gesù Cristo ». Ma s. Francesco facendo spogliare a fra Pacifico la divisa del secolo, non volle mica fargli dimenticare la prima sua professione. E come mai avrebbe pensato a mandar in bando i poeti dalla sua repubblica colui che sempre aveva in bocca qualche canto; ed il quale gli angeli stessi venivano a dilettare con loro concerti? Quand'egli improvvisava le sue cantiche, dava anzi il carico al novello convertito di recarle a metro più esatto, porgendo così grande esempio di rispetto alle regole dell'arte, dalle quali i buoni ingegni non si dipartono mai. Dall'altro lato poi l'antico trovatore imparava da esso a cercare le vere sorgenti della poesia non tra le arguzie del gajo sapere (1) provenzale, non fra le ricordanze della mitología classica, ma nel vivo del cuore umano, in quel fondo inesausto della coscienza agitata dalla fede e dal pentimento. Fra Pacifico fu poscia mimistro provinciale in Francia; ed anche fra le sue grandi austerità si scorge sempre il poeta, se non altro in quelle maravigliose visioni che gli erano si familiari. Un giorno vide il cielo aperto, e nel mezzo una sedia vuota; ed una voce gli disse che quella sedia era stata d'un angelo caduto, ma che Dio la serbava al Poverello d'Assisi. Se dunque col suo nome non ci è rimasto veruna cosa, non se ne dia la colpa a' rigori del chiostro. Certamente l'antico Re de versi volle espiare la sua gloria mondana: e come la sua fronte coronata egli avea celato sotto il cappuccio di s. Francesco, celò così la sua fantasia in alcuno di que'cantici anonimi tanto frequenti nel medio evo (1).

<sup>(1)</sup> Così traduco il gai-savoir, perchè Gajo sapere lo chiama anche il Galvani. Il gai-savoir poi era il complesso di tutte quelle arti onde i menestrelli e i trovatori dilettavano le nobili e liete brigate. (T.)

<sup>(2)</sup> S. Bonaventara, Legenda a. Francisci, cap. 4. Il Tiraboschi è stato il primo che abbia ricenosciuto la sorgente di questo racconto nella Vita di san Francesco, acritta la seconda volta da Tommaso da Celano, e rimasta inedita fra manoscritti

Pacifico, abbandonando la terra, lasció a'suoi frati un poeta ben più grande di lui, dico s. Bonaventura. Non v'è cosa più certa del merito teologico di questo dottore, reputato da Gersone per il più eccellente maestro che si fosse mai udito alla Università di Parigi; ma non è tanto a notizia che basti, come si nobile ingegno, il quale si lanciò così animoso in sull'arena delle lotte scolastiche, non vi scapitò nulla nè della sua grazia, nè del suo splendore. Se la filosofia di s. Tommaso d'Aquino. foggiata secondo il proceder logico di Aristotele e ridotta a preciso dommatizzare, addicevasi all'Ordine di s. Domenico. che specialmente trattava con gente di lettere; nel modo stesso la filosofia di s. Bonaventura, tutta animata delle tradizioni platoniche, tutta ardente di misticità, si addiceva all'Ordine di s. Francesco, deputato a far presa, più con la carità che con la ragione, non su piccol numero di sapienti, ma sulla moltitudine. S. Bonaventura, nel modo stesso che s. Agostino e Boezio e i dottori della scuola di san Vittore, avea ben conosciuto con qual luce il domma cristiano del Verbo rischiari e faccia compiuta la dottrina platonica delle idee. Posata una mano sul Vangelo di s. Giovanni e l'altra sul Timéo, ne raccoglie una maravigliosa metafisica, della quale è buono far qui un abbozzo, come quella che non pure è fondamento di ciò ch'egli scrisse', ma di tutto ciò che vi fu di più grande nel primo secolo della letteratura francescana (1).

« Ogni scienza, dice il santo dottore, si ristringe in due libri: l'uno, scritto intrinsecamente, è l'unione di tutte quante le idee divine precedenti a tutte le cose onde esse sono forma: l'altro libro, scritto estrinsecamente, è il mondo, ove i pensieri di Dio sono segnati a caratteri imperfetti e caduchi. Nel primo vi legge l'Angelo, nel secondo l'animale: a voler dun-

de Minori conventuali d'Assisi: « Erat in Marchia anconitana secularis quidam sui oblitus et Dei nescius, qui se totum prostituerat vanitati. Vocabatur nomen ejus Rex Versuum, eo quod princeps foret lasciva cantantium et inventor secularium cantionum...». Wadding, ad ann. 1212 et 1225 (Nota dell' Autore). Or non è più inedita questa seconda Vita di s. Francesco scritta dal Celano. Fino dal 1806, unitamente alla prima, vide la luce in Roma per le stampe di Lino Contadini: e il passo qui sopra recato sta ivi alla pag. 203. (T.)

<sup>(1)</sup> S. Bonaventura la tiene da Platone contro Aristotele, In magistrum sentent., lib. II, dist. I', pars 1, quaest. 1', e sermone 3. In Hexamer: a Aristoteles incidit in multos errores .... execratus est ideas Platonis, et perperam » (Nota dell' Autore).

que che l'Universo fosse perfetto, ci bisognerebbe una creatura che sapesse leggere in tutti e due i libri, e interpretasse l'uno ner via dell'altro. A questo è chiamato l'uomo: e la filosofia ha questo ufficio e non altro, di guidarlo, cioè, a Dio ner tutti i gradi delle cose create: e tre modi ha essa da arrivarvi. L'uomo di fatto apprende gli oggetti esterni per mezzo della percezione; vi si-ferma su per mezzo del diletto; e gli conosce per · mezzo del giudizio. Da prima si percepisce non la sostanza delle cose sensibili, ma i loro effetti, vale a dire le imagini che ne vengono ai nostri sensi. Ora queste immagini ci ricordano il Verbo divino, immagine del Padre, e per cui solo il Padre si conosce. Secondamente, nella sola beltà trovasi il piacere, e beltà non è altro che proporzione nel numero: ma come ogni creatura in qualche modo è bella, così il numero ci è per tutto; ed essendo il numero e'i calcolo segno principale della intelligenza, bisogna dappertutto riconoscere la impronta d'un artefice sovrano. Finalmente, non ci ha giudizio senza astrazione, la qual non cura i fenomeni transitori, e lascia da un lato condizioni di tempo, di luogo, e di mutamento, per attenersi alle qualità che durano, all'immutabile, all'assoluto. Ora se Dio solo è assoluto e immutabile, séguita che in lui solo stia la regola delle nostre scienze, come il principio della esistenza . e che ci sia un arte divina producitrice di tutte le create bellezze, e che le giudichiamo illuminati da essa ».

Dottrina si fatta, non che ridurre ogni cosa a puro raziocinio, ma da anzi lo scocco alle due facoltà che fanno il poeta, e che male i filosofi han cosi spesso trascurate; vo' dir la fantasia, e l'amore. Da un lato reputando tutte le creature come segni ed attuazione de pensieri di Dio, si viene a giustificare la immaginazione dell'uomo che opera come Dio, e che attua il pensiero per via di figure, che pon mano, vo' dir cosi, al cielo e alla terra, e che ardisce ad ogni similitudine e comparazione, per veder di rappresentare meno imperfetta che può quell'idea che ha concepita, e cui non ha speranza di poter ritrarre così pura e splendida com'essa è. Di qui nasce quel siroboleggiare onde il medio evo trovava esempli nella santa Scrittura, e che era passato sulle labbra dei dottori, nei cantici della Chiesa, ed in ogni minimo che dell'architettura e pittura sacra. Quivi ciascun ornamento è un emblema, ciascun personaggio storico fa nel tempo medesimo una figura allego-

rica: la palma, a cagion d'esempio, significa la vita eterna, e il sacrificio d'Isacco quel di Gesù Cristo. E ninno parla si fatto linguaggio più arditamente di s. Bonaventura in que' suoi Opuscoli troppo poco noti, ed i cui titoli ben si affarebbero ad inni o a ditirambi : Le sei ali de Serafini . Le sette vie della eternità. L'itinerario della mente in Dio. Dall'altro lato a riconoscere la belta eterna che si cela sotto il velo della natura, a rimuovere ciò che la tiene ascosa, a raggiungerla, non basta la sola intelligenza; ci vuol l'amore. L'amore è il principio di quella sapienza, la quale, più che nel sillogismo, si fonda nella orazione : ed è parimente il suo fine : dacchè niuno si pensi che il santo dottore stiasi contento a una magra conoscenza del Creatore e de suoi attributi. Arrivato a quel punto oltre il quale non va la ragione, si consuma por di varcarlo; e vuole, com' egli dice, lasciar un poco stare le operazioni dell'intelletto, e dirizzare a Dio il volo della sua volonta, fintanto che ella non si trasfiguri in lui. E chi domandasse come ciò può avvenire, interroghi non la scienza ma la grazia, non il pensiero ma il desiderio, non lo studio de'libri ma il gemito della orazione, non il maestro ma lo sposo, non l'uomo ma Dio. « Moriam dunque a noi stessi, continua egli: entriamo nella caligine misteriosa: facciansi tacere le cure, le concupiscenze, i fantasmi del senso, e sulle orme di Cristo Crocifisso, facciamo tragitto da questo mondo al Padre nostro (1) ».

Un ingegno che nella filosofia trasportava cotanto affetto, non potea restare in essa inceppato. Bisognava si liberasse da quelle consuetudini scolastiche, e da que'modi d'insegnamento

<sup>(4)</sup> San Bonaventura, Breviloquium, lib. II, cap. 22: « Et secundum hoc duplex est liber, unus scilicet scriptus intus, qui est Dei aeterna ars et sapientia; et alius scriptus foris, scilicet mundus sensibilis ec. » Itinerarium mentis in Deum, cap. 2: « Cum omnis sint pulchra et quedamnodo delectabilia. . . omnes creaturae istius sensibilis mundi animum contemplantis et sapientis ducunt in Deum aeternum, pro eo quod illius primi principii . . . illius, inquam, artis efficientis, exemplantis et ordinantis, sunt umbrae, resonantiae et picturae, sunt vestigia, et simulacra, et apex affectus totus transferatur et transformetur in Deum . . . si autem quaeris quo modo haec fiant, interroga gratiam non doctrinam, desiderium non intellectum, gemitum orationis non studium lectionis, sponsum non magistrum, Deum non hominem . . . . Moriamur ergo, et ingrediamur in caliginem: imponamus silentium sollicitudinibus, concupiscentiis et phantasmatibus; transeamus cum Christo crucifixo ex hoc mando ad Patrem » (Nota dell' Autore).

e di discussione troppo austeri alla sua carità, e troppo stretti alla sua fantasia. Lette e commentate in sette anni nello studio di Parigi le Sentenze di Pietro Lombardo, scriveva, come per riposarsi, un libro, che ad esser chiamato poema null'altro gli mança se non l'essere in versi, cioè la Leggenda di s. Francesco: ed anche su questa mi fermo un poco, dacché non c'è cosa che quanto la leggenda del loro Patriarca, scritta da mano si venerata, conferisca al formare la tradizione poetica de' Francescani. La prefazione promette un lavoro grave, un racconto che non accetterà se non testimonianze autentiche e fatti canonicamente accertati. San Bonaventura vi ha posto mano a preghiera del capitolo generale dell' Ordine, e per grato animo al Santo, a cui intercessione aveva, da bambino, ottenuto la vita e la sanità. Egli è andato a vedere i luoghi diletti al Servo di Dio, ha intorrogato, gli amici e i discepoli che gli sopravvissero; ed ogni cosa, fin l'ornamento dello stile, egli dice averlo posposto all'amore del vero. Ma s'egli è così timido amico del vero che nol voglia alterare con finzioni, il vero per altro il commuove abbastanza da riscaldargli il linguaggio, colorirglielo, e dargli fino dal bel principio tutto lo splendore della poesía. Non s'esce della prima pagina che già s. Francesco vi si dipinge per la stella mattutina, per l'arco baleno segno di pace, e per un altro Elía. Ma questo è poco: s. Giovanni vide nell' Apocalisse un Angelo che da levante salia verso il cielo. ed aveva in mano il sigillo di Dio; e s. Bonaventura lo ravvisa per il Penitente d'Assisi, « per quel messaggero di Cristo, che vivea vita di Angelo, che era venuto per chiamar gli uomini alle lacrime, al cilizio, alla cenere, e per segnare del sigillo di penitenza coloro che piangono i lor peccati ». Quando entra nella narrazione, egli si tiene in quella sobrietà che è il vero segno del buono storico; ma quando viene a tante azioni di santità, si commuove a tenerezza tale che gli fa mandar voci di maraviglia e di gioja. Si perde soprattutto nel compiacersi dilettosamente a raccontare che rispetto aveva il suo maestro per tutte le opre di Dio, e « come tutte le creature davangli consolazione »: e non che dissimuli ciò che v'è di infantile semplicità in quella amicizia del Santo per gli uccelli dell'aria e per gli animali della terra, ma se ne fa partecipe, e la rincara con le osservazioni seguenti. « Perchè, dice egli, per il Servo di Dio, tutte le creature erano quasi rivoli di quella

divina sorgente di infinita bonta, ove bramava di abbeverarsi; e le loro diverse virtù pareangli formare un divino concerto di cui l'anima sua intendeva l'accordo ». All'ultimo, giunto ch'egli è al termine di tal Vita, lumeggiata, a dir cost, di celesti apparizioni, d'estasi, e di prodigi: quando il miracolo delle Stimate gli ha già fatto consumare ogni argomento della eloquenza cristiana, narra la morte del Santo; e, da perfetto poeta, da fine con un tratto de' più semplici e graziosi: « Le lodolette, dice, quegli augelli che amano la luce e aborrono le tenebre, contuttoche fosse già sera quando il sant'uomo spirò, a branchi si vennero a posar sul tetto della casa, e durarono buon pezzo a svolazzare intorno intorno giojosamente, quasi per rendere testimonianza, chiara ad un tempo e gioconda, alla gloria di quel Beato che si spesse volte avevale invitate a cantare le divine lodi ». La meritata popolarità in cui venne la Leggenda scritta da s. Bonaventura procede da quel suo accordo del semplice col grandioso: in essa e Giotto e i suoi successori trovarono l'idea di quella figura di s. Franceso, cui essi non si stancano di rappresentare, come di amarlo non si stancano i popoli (1).

Ma quando la poesta si è insignorita di un'anima che accordasi con lei, non le da posa finchè non ne ha cavato qualche canto. Ed anche il Dottore, lo Storico, il Ministro generale dell' Ordine di s. Francesco bisogno che si lasciasse pigliare alla passione comune a' cuori innamorati, e facesse de' versi. Egli pure, come il suo maestro, erasi scelto la donna de' suoi pensieri: e nella persona della Vergine sommamente povera, Madre di Dio nato in una stalla, celebrava pur sempre la sauta Povertà. Maria Vergine, il culto della quale temperò si effi-

<sup>(1)</sup> S. Bonaventura, Legenda s. Francisci, prolegus — Cap. 5: « De austeritate vitae eius, et quomodo creaturae praebebant ei solatium ». — Cap. 8: « De pietatis adfectu, et quomodo ratione carentia videbantur adfici ad ipsum. — » Cap. 44: « Alaudae, aves lucis amicae, et crepusculorum tenebras horrescentes, hora transitus sancti viri, cum iam esset noctis secuturae crepusculum, venerunt in multitudine magna super tectum domus, et diu, cum insolita quadam jubilatione rotantes, gloriae Sancti, qui eas ad divinas laudes invitare solitus erat, tam jucundum quam evidens testimonium perhibebant ». Se qui non parlo delle Meditazioni della Vita di G. Cristo, dove ci sarebbero da notare sì gran tratti della più candida poesfa, nol fo per lasciar in dimenticanza questa pia e bella scrittura, ma perchè i critici moderni non vi riconoscono la mano di s. Bonaventura: Wadding, Scriptores Ordinis s. Francisci, cum supplemento Sbaraleae (Nota dell' Autore).

cacemente i feroci costumi del medio evo, e che vide nella sua milizia tanti cavalieri e tanti poeti, era l'unico amore che fosse degno di quell' pomo casto, di cui dicevano i contemporanei « che Adamo pon pareva aver peccato in lui ». E come le donne della terra amayano di esser salutate la sera dal canto de' trovatori, cost egli volle che in tutte le chiese dell'Ordine, al cadere del giorno, sonasse la campana per ricordare il saluto dell'Angelo alla Reina del cielo. L'Angelus, quel poetico invito mosso dalle umili torricelle de'Francescani, volò di campanile in campanile, per dar letizia al lavoratore sopra il solco, e al pellegrino per la via (1). Ma il santo dottore per altro non facea pensiero di lasciar solo al bronzo la cura di lodare la Madre del Salvatore; chè egli medesimo avea tentato per lei. se così può dirsi, ciascuna corda della lira cristiana: salmi imitati da que' di David, sequenze popolari, cantici di gioja o di lutto. Tra le cose onde lo fanno autore, vo' notar qui un poema latino di ottantatrè stanze in versi rimati: da prima non ci si vede altro che un acrostico dell'Avemaria, per ciascuna lettera della quale incomincia una strofa; ma di sotto a questo artificio, dicevole d'altra parte al gusto di quel secolo, ben presto si manifesta il poeta, il quale rappresenta la Vergine Maria per mezzo delle più splendide figure del vecchio e del nuovo Testamento, con quella ricchezza di immagini che sono retaggio degli scrittori mistici. Ora è la Fontana del Paradiso. ora l'Arca del Diluvio, ora la Scala di Giacobbe: è Giuditta ed Ester liberatrici del loro popolo: è la Donna che apparl a s. Giovanni, vestita di sole, con la luna sotto i piedi, e incoronata di dodici stelle. A que' pensieri cost semplici, alla dolcezza di quelle rime alterne, simili al barcheggiar d'una culla, si vede che questo è un canto familiare, fatto non solamente per la innumerevol classe de cherici, de monaci e de'frati, ma ben per il popolo italiano, che mai non dimentico in tutto la lingua latina, e durò a intenderla negl'inni della Chiesa, come anche oggi ne serba confusa ricordanza, a quel

<sup>(1)</sup> Acta canonizationis s. Bonaventurae, ad calcom operum, t. VII. Moguntiae. 4609, pag. 769: « Idem enim piissimus cultor gloriosae Virginis Matris Jesu instituit ut fratres populum hortereatur ad salutandam eandem, signo campanae quod post Completorium datur, qued oreditum sit eamdem ea hora ab Angelo salutatam » (Nota dell' Autore).

modo che suol restare nella memoria una lingua che già udissi parlare in casa di nostro padre. C'è qualche dotto che impugna l'autenticità di quel poema, e nol reputa degno di si profondo teologo. Ma io poco mi sento inchinato a critica si austera, che niega il diritto a' grandi ingegni di riposarsi dalla loro grandezza e di farsi piccoli alcuna volta per agguagliarsi a' deboli ed agli idioti; e piuttosto me ne sto col gran Corneille, che in quelle strofe vedeva bastante poesta da mettersi a tradurle, e satisfare, com'e' diceva, « Al' obbligo che tutti abbiamo di impiegare a gloria di Dio una parte almeno di quell'ingegno da esso largitoci ». Questi sono i primi versi della sua traduzione, dove per altro il candore dell' originale rimane affogato non poco da quella pompa usata nel secolo deciano settimo (1):

Accetta il nostro omaggio e soffri le nostre lodi
Giglio tutto celeste in purità
Rosa d'immortale beltà
Vergine, madre dell'umile e signora degli angeli,
Tabernacolo vivente del Dio dell'universo:
Contro i duri assalti di tanti mali diversi
Dàcci forza, e prestaci il tuo ajuto;
E fino in questa valle di lagrime
Fa dall'alto del cielo discendere il rimedio
Tu che sai scusare i falli de'peccatori (2).

(1) Questo è il testo latino in tutta la sua semplicità:

Ave, coeleste lilium!
Ave, rosa speciosa!
Ave, mater humilium,
Superis imperiosa!
Deitatis triclinium!
Hac in valle lacrymarum
Da robur, fer auxilium,
O excusatrix culparum.

D'altra parte i critici che tolgono questa composizione di tra l'opere di s. Bonaventura, non lasciano di attribuirgliene un'altra mista di prosa e di versi sillabici rimati, che ha titolo: Corona B. Marias Virginis. E qui pure vi ha delle strofe di assai grazia (Nota dell' Autore). A convincersi dell'autenticità di questo scritto del santo Dottore basta leggere le ragioni che ne adduce con oritica molto sapiente il p. Benedetto Benelli da Cavallese nella sua opera che ha per titolo Prodromus ad Opera omnia s. Bonaveniuras. Venet. 1767. (T.)

(2) Ho tradotto a verso a verso e a parola a parola, acciocchè il lettore abbia idea più esatta dell'originale. (T.)

Troppo si è esagerata l'avversione tra il medio evo e il risorgimento delle arti e delle lettere. Il secolo di Luigi XIV, ne' suoi primi cinquant' anni sano e robusto, è tuttora aderente al tempo antico per mezzo di radici non abbastanza conosciute. Mentre madama di Sévigné e tutta la corte prendono ancora tanto diletto in que' romanzi cavallereschi pieni di ricordanze della santa Scodella (1) e della Tavola Rotonda, mentre Molière e La Fontaine s' ispirano alle antiche novelle, Bossuet si mostra ben mutrito dello studio de' dottori scolastici, e Corneille, pensando all'anima, ritorna alla Imitazione di Gesù Cristo, e al cantico di s. Bonaventura. Il vezzo di sfatare « l'arte scompigliata de' vecchi romanzieri » e di compiangere le tenebre in che vissero s. Tommaso d'Aquino e Rogero Bacone, comincio allora solamente che a questi grandi uomini successe generazione più molle.

Se il popolo italiano, al tempo di s. Bonaventura intendeva la lingua latina per modo che veggasi parlata sul pulpito e ne' consigli delle repubbliche, era tuttavia giunto il momento, che la lingua volgare, maturata da' secoli, dovea prendere il campo de' negozii e delle idée; ma non vi fu cosa per avventura che tanto ne accelerasse l'avvenimento, quanto fece la predicazione de' Francescani, quella parola divina annunziata per le piazze e per le campagne a' poveri e agli idioti, e non secondo le regole de' teologi, ma al modo degli arringatori popolari. E che sia vero, essendo un giorno s. Francesco nel borgo di Montefeltro, dove erasi raccolta gran moltitudine ansiosa di ascoltarlo, monto, come si narra, sur un muricciuolo che signoreggiava tutta la piazza, e misesi a predicare, togliendo per testo della predica que' due versi:

Tanto è il bene ch'io aspetto, Ch'ogni pena m'è diletto.

Si nota altresi di s. Antonio da Padova, come, essendo portoghese, predicava in italiano agli Italiani, e con tanta efficacia, che si tirava dietro sino a trenta mila uditori (2). Tale

<sup>(1)</sup> Quella ove Gesu Cristo aveva mangiato, e che era passata in retaggio a Giuseppe d'Arimatea. (T.)

<sup>(2)</sup> Chavin de Malan, Storia di s. Francesco, pag. 125; Sigonius, de Episc. Bonon., pag. 113: « Non tamen ipse modum praedicantis tenuit, sed quasi concionantis ».

era il cominciamento di quella prosa che dovea farsi cost robusta e cost grave sotto la penna di Dante, e del Machiavello. E la poesta non dovea restarle seconda; chè s. Francesco le aveva renduto pari servigio componendo i suoi Cantici nella lingua paesana. Seguitossi l'esempio: ed a breve andare non ebbe la religione domma cost preciso, non professo il misticismo dottrine cost sottili o sentimenti cost sublimi che non pigliassero forma di canto popolare, e non si spargessero fra la moltitudine. Gli autori per altro di simile tentativo ebbero più cura di edificare altrui, che della lor gloria.

Gli Annali francescani non serbano memoria di fra Giacomino da Verona, del quale sarebbesi anco perduto il nome, se non si vedesse scritto appie d'un poemetto che si custodisce nella Biblioteca Marciana a Venezia. Se Giacomino scrisse avanti la fine del secolo XIII, come può inferirsi da tutte le apparenze del manoscritto, non è da farsi maraviglia, che, si vicino al nascimento dell' Ordine, egli abbiane trasfuso il primitivo fervore e la primitiva semplicità in que' versi, ove ha voluto, come dice, porre in rima due istorie, l'una dell'Inferno e l'altra del Paradiso. Questi due subjetti ayean sempre occupato la immaginazion de' Cristiani. Il predicargli le gioje e le pene eterne era poco a quel popolo: e'volea vederle scolpite e dipinte sulle pareti delle chiese; voleva sentire lunghi racconti di quell'altra vita, nella qual sola sperava di trovare riposo e giustizia. Il mondo invisibile è dunque come dire il fondamento, o l'anticamera di tutta quanta la letteratura del medio evo; ma si vede rappresentato in doppia maniera. Ora gl'ingegni si appigliano a quelle visioni della vita futura, a que' viaggi per il Paradiso e per l'Inferno, che si trovano così spesso nelle leggende dei santi, nelle cronache, nelle tradizioni, e che agevolmente dan luogo a episodi, ad allusioni, a satire, ed a tutta la libertà della poesia (1). Ora una più saggia pietà presceglie

<sup>-</sup> Fioretti di s. Francesco: « Della prima consideratione delle sacrosante stimmate ». Vita s. Antonii de Padua, apud Bolland., 13 junii, XIV: Nec id admiratione vaçat, cum in longinqua regione natus et educatus longo tempore fuisset, quod italico idiomate ita polire potuit que voluit pronuntiare, ac si extra Italiam numquam posuisset pedem » ( Nota dell' Autore).

<sup>(1)</sup> Vedi Les recherches sur les sources poétiques de la Divine Comédie, che sans seguito a Dante et de la philosophie catholique au treizième siècle, 2.º edizione (Nota dell' Autore).

di starsene a soli insegnamenti della Scrittura, de Padri e de' Dottori; e delle lor parole, come di tanti tratti di pennello, s' ingegna di comporte un quadro, meno svariato, ma più vero, delle due eternità. Giacomino si attenne a questo secondo modo, ed a ciò si ravvisa ben l'ecclesiastico e il teologo, nutrito delle lettere divine ed umane, che si fa un pregio di non scriver nulla di suo capo, e di tutto accattare, come dice, dal sacro testo, e dai sermoni e dagli scritti de' Santi. Tal fatta di compilazioni son cosa comunissima nel medio evo; ma l'arditezza e la novità stava nel vestirle di forma poetica, e di linguaggio popolare, non che nel farle apposta per il volgo, che sulle piazze e per i mercati affollavasi intorno ai cantori. Di fatto le due composizioni di cui ora si parla, che sono scritte in dialetto veronese, e l'una è di trecento quaranta versi, l'altra di dugento ottanta, han proprio la forma di quelle romanze che nel secolo decimoterzo andavano attorno per l'Europa. I lor versi di tredici sillabe, ordinati a quattro per quattro in istanze terminate dalla rima medesima, fanno ritratto de' versi alessandrini, e di quelle sequenze a una rima sola come i nostri (1) antichi poemi carlovingi. Ci si vede pure da cima a fondo l'imitazione di que' passi dove i romanzieri si studiano di muovere la curiosità de' loro uditori con promesse di maravigliose narrazioni, e con lo sfatare che fanno chi scrisse innanzi a loro, ed i loro rivali. Allorchè fra Giacomino accerta i lettori che il suo poema non è ne favola ne canzoni da giullari, vuol farlo parer di maggior momento che non sono i favolosi racconti d'Ulivieri e d'Orlando, che i giullari di quel tempo andavan recitando per le piazze di Milano e di Verona. Ciò bisogna avere a mente scorrendo questi due componimenti (i quali confesserò che sono plebéi), a voler conoscere l'intrinseco delle consuetudini d'un popolo, che solo a questo prezzo lasciavasi allettare ed istruire (2).

<sup>(1)</sup> Bisogna non perder di vista che l'autore è francese. (T.)

<sup>(2)</sup> Circa le forme ordinarie della poesía carlovingia, vedi l'Histoire de la Poésie provençale, di Mr. Pauriel, t. II, cap. 25; circa la popolarità delle Romanze in Italia nel Medio evo, vedi Albertino Mussato, de Gestis Italicorum post Henricum VII, praefatio ad librum III: « Et solere etiam amplissima regum ducumque gesta, quo se vulgi intelligentiis conferant, pedum syllabarumque mensuris variis in vulgares traduci sermones, et in theatris et in pulpitis cantilenarum modulatione proferri » (Nota dell'Autore).

Udiamo il principio dell'Inferno: « A onore di Cristo, signore e re di gloria, e per utilità degli usmini, voglio contare una storia: chi spesso l'avrà a memoria avrà gran vittoria del falso nemico. Vo' dirvi nevelle della città d'Inferno; com' essa è perversa e niquitosa. Essa nominasi la gran Babilonia; ed io vi reciterò quel che ne insegnano i Santi. Ora, inteso il fatto e la ragiona, come questa città è costrutta in ciascuna parte, forse che, pentendovi veramente, otterrete qualche venia a' vestri peccati (1) ».

La città del male è nel profondo dell'abisso, lunga, larga, alta e tutta di funco. Chi vi gettasse quant'onde ha il mare, andrehhero in dileguo come cera strutta. Nel mezzo vi scorrono acque torbide e venefiche, tra rive coperte di spine, d'ortiche, e di sterpi più taglienti del ferro. La cuopre un cielo pesante, tutto di ferro e di hronzo, a cui fanno base rocce e montagne che non han verun passo. Fan guardia alla porta Tifone, Satavasso e Maometto: guai chi capita loro alle mani t Sepra l'entrata v'è una torre altissima; e quivi sta una sentinella, cui niuno può ingaunare, e mai non dorme. Notte e giorno essa grida: « Tenete chiusa la porta e fate sollecita guardia ai passi e alle vie, perchè non vi scappi nessune; ma a chi viene da voi apritegli la porta e abbassategli il ponte (2) ».

Il re della dolente città si chiama Lucifero, e i demonj suoi ministri sono dipinti in quella sembianza che loro assegnava la fantasia del popolo, forse per vendetta de' terrori

A l'énér de Christo, segner e re de gloria B a terrér de l'om, cuitar veio un'ysteria; La qual spese fiae ki ben l'avrà in memoria Contra falso enemigo ell'a far gran victoria.

(Nota dell' Autore).

<sup>(4)</sup> Mi si farà scusa, del regare qui alcune pagine dell'altra mia opera Dacumente inédits, dove ho già dato fuori il testo delle due poesse italiane (p. 418, 291 ec.). Queste pagine han luogo necessario nel disegno del lavoro presente; e ho cagione di credere che le due opere non avranno i medesimi lettori. Ciò dall'altra parte è la sola cosa che he tolto dal Decuments; e vi ho auche fatto notavoli cambiamenti. Questo è il principio dell'Inferno di Giacomino;

<sup>(2)</sup> Non accade ch' io ricordi i molti riacontri che c'è fra questa città infernale e quella di Dante. V. massimamente i canti III, VIII, XIV, XVIII dell' Inferno (Nota dell' Autore).

che gli facean provare. Giacomino, come Dante, come l'Orgagna, e come Michelangiolo, gli figura con le corna, con le mani pelose, più neri del carbone: gli fa urlar come lupi, abbajare come cani, gli arma chi di lancia, chi di forche, chi di bastoni, chi di tizzoni accesi: esalano fiamme: questi attizza il fuoco, quegli batte il ferro, quell'altro strugge il bronzo. Dopo si fatta descrizione non è maraviglia se il buon religioso si spaventa, ed esclama: « È si orribile a vedersi quella fiera compagnia, che piuttosto che intoppare per via uno di loro, torrei a patti d'esser cacciato a punzoni di spine per monti e per valli da Roma in Ispagna (1) ».

I dannati hanno grandissima gioja quando arriva un reprobo nuovo: gli si accalcano attorno, e l'accolgono con canti di trionfo: ma, entrato che è gli si legano piedi e mani, e si trascina dinanzi al re della morte; e questi lo da in mano a un de' perfidi saoi ministri che lo precipiti in un pozzo più fondo che non è dal cielo all'abisso. N'esce puzzo si acuto, che sentesi a mille e più miglia; e brulica tutto di serpenti, di vipere, di basilischi e di draghi. Il peccatore vi sta sempre, o solo vien tratto fuori per immergerlo in acqua così gelida che un giorno vi ci pare un anno, e poi gettarlo in fiamme si fatte, che vorrebbe tornare nel ghiaccio. Il tristo e puzzolente fuoco non da luce veruna, ed è, rispetto al fuoco della terra, quel che è, rispetto a questo, un fuoco dipinto. « Allora viene un cuoco, nominato Beelzebut, un de' peggiori soggetti del luogo, e mette il peccatore ad arrostire, infilzandolo come un porco in un grande schidione di ferro, e conditolo d'aceto e di fiele, lo manda per bel presente al re dell'inferno: ed egli vi da di morso, e tutto stizzoso, grida al messaggero: - To', va da quel mal cuoco, e digli che questa carne non è cotta: la rimetta al fuoco e ve la lasci stare -- ».

Questo è uno di que tratti destinati a rallegrare la gente e chiamarle sulle labbra quel sorriso che fa suo un uditorio e lo tiene tutto attento alle lezioni che gli si riserbano. E di fatto il poeta dichiara che sotto le figure del suo linguaggio

(4) Cf. Dante, Inferno, canto XXII, 43.

Noi andavam con li dieci dimoni;
Ahi fiera compagnia!

(Nota dell' Autore).

si cela profonda dottrina: i supplizi che dipinge non sono altro che smorta immagine di quelle pene ch'egli non sarebbe sufficiente a descrivere « avesse pur cinquecento bocche, o ancor mille, e non tacessero mai ne giorno ne notte ». E'si fa prò del terrore in che ha posto gli uditori per sollevarsi da capo con la descrizione delle pene morali dei dannati, e con gli ammaestramenti che ne motiva. Meglio sarebbe per un cattivo il morir mille volte che vivere un'ora sola, dacchè egli non ha nè parente ne amico che possa ajutarlo. Il figlio s'intoppa nel padre, e si fanno fra loro di molti rimprocci: « O padre, dice il figliuolo, che il Signore che nel sielo porta corona ti maledica nel corpo e nell'anima! perchè invece di gastigarmi quando ero al mondo, tu mi davi ansa a peccare; e mi ricordo sempre che, s'io non inganpava il vicino o il familiare, tu mi rincorrevi col bastone ». E il padre risponde: « Maladetto figliuolo, per il troppo ben che t'ho voluto mi ritrovo qui: per te abbandonai Dio, e diventai ricco a forza d'usure, di rapine, e di mal tolto. Sopportavo giorno e notte strapissime fatiche per acquistare castella, torri, palazzi, piani e colline, boschi e vigneti, e farti ben agiato di ogni cosa. Mio bel figliolino, che tu sia maledetto! perchè più non mi ricordavo de poveri di Dio, i quali per le strade morivan di fame e di sete ». E nel tempo stesso i due reprobi si avventano l'un sull'altro come per ammazzarsi: e. « se potesser venire a' denti, si roderebbero il cuore nel petto ».

Non può agguagliarsi l'orrore di questo tratto; e il poeta se lo fa menar buono per amor di quella sfolgorante uscita contro i malvagi del secolo, e per quel pensiero di tenerezza verso i poveri. Egli è gia venuto al fine, e così licenzia i lettori: « Sappiate che questa non è favola nè detto di giullari. Fra Giacomino da Verona dell'Ordine de' Minori, l'ha compilato da testi, da chiose e da sermoni. Ora preghiamo tutti che all'autore della Storia, e a voi che divotamente l'avete ascoltata, Cristo e sua Madre diano guiderdone (1) ».

Ke queste non è fable, nè diti de buffon, Jacomin da Verona, de l'Ordeno de Minori, Lo copula de testo, de glose, e de sermon. (Nota dell'Autore)

(1)

Un si strano componimento non può giudicarsi se non ben considerando le ricordanze, i costumi, e i disordini che lo ispirarono. Il pio scrittore si è fatto prò de sacri testi assai meno di quanto dice: che i libri santi, non che i Padri de primi secoli, insegnano sempre le pene eterne, ma poco le descrivono. Solamente qualche versetto dell'Apocalisse lascia scorgere, come in nube, il pozzo dell'abisso e lo stagno di fuoco, e pare che al diletto discepolo gli tardi il volger la faccia da si terribili visioni. In processo di tempo, quando la caduta dell'impero romano e la ruina di ogni ordine visibile del mondo ebbero spinto più vivamente che in altro tempo il pensiero umano verso le cose invisibili. s. Agostino e s. Gregorio il grande si diedero a voler portar la luce nell'abisso. ed a rischiarare il mistero della divina giustizia. Secondo che la barbarie si avanza, e gli spiriti ingrossano, ed i cuori si indurano, è ben necessario che la Chiesa gli governi col terrore, e loro parli quella lingua che essi medesimi si hanno formata: chè se ella tien proposito di roghi, e di strumenti di supplizio, lo fa perchè ne vede per tutto. Quando i pirati normandi, gli Ungari e i Saracini mettevano a fuoco e fiamma mezza Europa, che accade maravigliarsi se il reflesso di quegli incendi si vede nell'inferno de' predicatori d'allora? Non date ad essi la colva dell'offuscare le immaginazioni: essi le trovavano bell' e spaventate, e solo prevaleansi del loro spavento per regolarle, e per quietare le coscienze. A si fatti esempi s'è tenuto fra Giacomino; e forse che il primo abi bozzo della città infernale con quel fuoco e quel ghiaccio, i furori de' demoni, e i peccatori che si sbranano tra loro, gli avrà il Francescano di Verona cavati da una composizione teologica reputata di s. Bonaventura, e che va sotto il nome di Fascicularius (1).

<sup>(1)</sup> Apocalyps., cap. 20.— S. Agostino, De Civitate Dei, lib. XX, c. 22; lib. XXI, cap. 20.— S. Gregorio, Meralium, lib. XV, cap. 47; lib. IX, c. 39. dialog. lib. IV, 45. S. Bonaventura, Fascicularius, cap. 3: « Dicitur ignis ille ad ignem nostrum tanti esse caloris quanti noster ignis est ad depictum ». Si confronti questo passo co versi di Giacomino.

E siccom'è niente a questo teren fogo, Quel k'è depento en sarta, né n mur, nè n altro logo, Così seravo questo se l'a quel fogo aprovo. De lo qual Deo ne guardo, k'el no ne possa nosro! (Nota dell'Autore)

Ma nell'inferno poetico del medio evo ogni cosa non è tragica, anzi va a finire che c'entra sempre un po' di commedia; e di ciò assegno due cagioni, l'una letteraria, e l'altra religiosa. Da un lato gli spiriti conservano tuttora quella mobilità della infanzia, che da un momento all'altro ride . piange, e quella semplicità che non può ristringersi e adultarsi a regole stabilite: e però non c'è romanzo cavalleresco che non abbia un episodio comico, come Calderon non fece Auto sacramental che non ci mettesse una parte di busione, e come non si vede cattedrale tanto maestosa che non abbia o sotto le grondaje, o su' capitelli, o nelle intagliature degli stalli, qualche ridevole e grottesca figura. Dall'altro lato, i maestri tutti di vita spirituale consigliano il combattere la tentazione col disprezzo; e tal disprezzo appunto si volte simbologgiore in quelle strane forme con cui rappresentavasi il tentatore e i suoi ministri. Nell'antica pittura che adorna l'abside di s. Maria di Toscanella si vede Satanasso seduto in mezzo alle fiamme, che stritola spietatamente co' denti le anime dannate. è sputa poi il biasciaticcio in gola a un mostre che gli è già a' piedi (1); ed è questo il fedele ritratto di una descrizione che è nelle due celebri leggende di Tondalo, e del giovane Alberigo. Dante medesimo, quell'esule austero, il discepolo di Aristotele, di Virgilio e di s. Tommaso, non dubito di tramezzare la eterna noja del suo Inferno con le bizzarre scene de' dannati che si crucciano sotto la puzzofente onda, e con la ridicola trombetta al cui suono si pongono in cammino i demonj.

Queste rassomiglianze sono buona scusa a fra Giacomino; e gli compiono di dar luogo tra quegli arditi poeti che all'autore della Divina Commedia segnaron la via della eternita. Se non che il Francescano, men fidente della sua forza, e più destoso d'arrivare al fine, non traversa, come fa Dante, la montagna del Porgatorio per salire al Paradiso; ma' piuttosto si adatta al pensiero di s. Agostino, da cui par ch'egli abbia presa l'idea delle due città nemiche, fabbricate da due amo-

<sup>(1)</sup> Memorie istoriche della città Tuscania, di Fr. Ant. Turiozzi. Circa la visione; di Tondalo e quella di Alberigo, mi sia lecito di accennare al lettore il Isvoro già citato: Des sources postiques de la Divine Comédie. Dante, Inferne, nanti XVIII, XXI, e XXII (Nota dell'Autore).

ri; l'una dall'amore di Dio spinto fino all'odio di sè stesso, e l'altra dall'amore di sè spinto fino all'odio di Dio. Alla Babilonia dell'inferno e' contrappone la Gerusalemme del cielo: e quivi non v'è più cosa che turbi il sereno della sua fantasia nè la dolcezza del suo eloquio. Non c'è altro da fare che voltarlo in prosa toscana, abbreviandolo alcuna volta, ma ben guardando di non lo interrompere.

« Vo'parlarvi un poco di una città santa, e dire, a chi vuole ascoltarlo, com'essa è fatta dentro: chi terrà a mente quel ch'io sono per dire, senza fallo ne caverà gran profitto. Si chiama Gerusalemme celeste, città dell'Altissimo Dio, bella ed illustre; v'è Cristo per signore, e c'è ben divario da quella che ha nome Città dei dolori, Babilonia grande, ove siede Lucifero e sua compagnia... Alcune delle mie parole sono vere e certe; altre, e fin qui voglio avvertirvene, saran figure. Se altri mandale in beffa o le prende in mala parte, mi par certamente che non sia amico di Dio (1).

« In prima la città è murata da ogni lato, è di forma quadrata, e le mura sono tanto alte quanto lunghe e larghe. Su ciascon lato vi ha tre belle porte, alte, ben larghe, e lucenti più che stelle: le loro volte sono adorne d'oro e di perle. e sormontate di merli di cristallo: sopra ciascuna vi sta a guardia un cherubino coronato di giacinti, con spada di fuoco in mano, il quale non lascia passare nè dragone, nè serpente, nè cosa che possa far male. Abbian forza quanto vogliono, i peccatori non v'entrano. Nel mezzo vi corre un bel fiumicello coronato di alberi e di fiori che spirano soavissimo odore. Le acque ha limpide e più lucenti del sole, sempre menano perle e pietre preziose, ciascuna delle quali ha tanta virtu che vale a ringiovanire i vecchi ed a risuscitare i morti. Anche gli alberi piantati sulla sua riva fanno si dolci frutti. che il solo gustargli fa guarira un malato: tali alberi sono sempre fronzuti, e ciascuno di essi è tanto odoroso, che l'odo-

(Nota dell'Autore)

<sup>(1) «</sup> De Jerusalem coelesti et pulchritudine ejus , et heatitudine et gandto sanctorum . »

D'una cità santa ki ne vol oldire Come l'è fata dentro, un poco ge vo'dire: E'tò ke gen diro, se ben vol retenire, Gran pro ge fasta, sonza nesan mentire.

re si sente da mille e più miglia. Cardellini, usignuoli ed altri begli uccelletti giorno e notte vi cantano, gorgheggiando

arie più melodiosamente che viole, flanti ed arpe.

« In que' giardini sempre verdi sollazzansi i beati cavalieri che non han mai altra cura se non benedire il Creatore. Quivi stanno i santi patriarchi e profeti, vestiti di ricche robe, e danno gloria a Dio cantando e salmeggiando; i benedetti apostoli, i gloriosi martiri, la grande schiera de' confessori, e le sante vergini, nobilissima compagnia, che porta la insegna dell' onore e della belta, canta si efficaci e soavi canzoni, che se altri potesse udirle non avrebbe più paura della morte. Questa beata gente fa si giojoso concento, che il cielo, l'aria ed ogni cosa par pieno di strumenti e di voci; e dicovi altresi in verita che, a petto a quelle, le voci di quaggiù le pigliereste per mugghi di buoi, anche se udiste liuti, flauti, organi, o belle sinfonte, od anco le sirene e le fate. E sapete perchè? Perchè ha loro insegnato a solfeggiare e a modulare que' canti il Re della gloria.

« Ma la gioja sovrana e che passa ogni piacere è il contemplare la faccia di quel dolce Signore. Buon per colui a cui Dio si lascia vedere su in cielo! Tal vista ringiovanisce que' beali musici, il lor cuore se ne rinverde, ne brillan loro gli occhi, i piè ne prendono moto e le mani si agitano come per menare una danza. E tanto più gioiscono quanto più contemplano; e son presi di amor si gentile, che ciascuno tien l'altro per suo maestro. Il vedere e l'intendimento si fanno tanto sottili che scorgono e comprendono ogni cosa dal cielo alla terra: vivono certi che mai non morranno di morte veruna, ma che sempre staranno in vifa, in gioja ed in pace. E questo è vero, e lo dice la Scrittura, che non c'è altra gloria ne altro paradiso che il veder la faccia e il bel viso dell'onnipotente Dio, davanti a cui stanno i cherubini, e sera e mattina fanno gran processione, pregando per noi vili e cattivi.

« Ma, detto questo, non mi patisce il cuore ch'io pàssi con silenzio il regal seggio della Vergine Maria, e com'essa sta alla destra di Dio sopra tutti gli angeli, il cui splendore illumina il cielo... Gli Angeli e i Santi parlano sempre di questa Vergine regina, tanto è nobile e bella: tutti fannole onome e le s'inchinan dinanzi; e poi le dicono loda si mirabile e di canto si bello, che non può cuore comprenderio nè lin-

gua ridirlo. Ora, questa nobile Vergine che tien corona nel cielo, da a'suoi cavalieri, perchè onorino la sua persona, destrieri e palafreni si fatti, che mai sulla terra non si videro i simili. I destrieri sono aurati (1), i palafreni sono mardi, e si lasciano addietro i cervi e i venti oltramarini: staffe, selle, freni e arcioni ogni cosa brilla d'oro e di smeraldi, ed è di squisito lavoro. Per compiere l'arredo che si conviene a baroni si grandi, essa da loro altresi un bianeo gonfalone ove è rappresentata vincitrice di Satanasso, perfido leone. Questi sono i cavalieri di cui teste vi parlavo; ed il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo gli banno assegnati alla Donna del cielo, che le stieno sempre dinanzi. Per modo che beati potran riputarsi coloro che faranno le opere che si ricercano a vivere nella compagnia de' santi coronati di fiori, e che sono per una eternità ai servigi di si nobile Donna n.

Qui l'autore lascia di descrivere una felicità cui niuno può comprendere; e conchiude: « Or tutti preghiamo Maria Vergine che sempre preghi per noi Gesù Cristo, e che al fine della vita ci faccia apparecchiare l'alhergo del cielo ».

Vero è che altri può ravvisare nel paradiso di Giacomino una suntuosità al tutto terrena, e de' piaceri al tutto monastici ; dacchè nulla sarà così poco attrattivo per le immaginazioni d'oggidi come quell' eterno salmeggiare sotto volta d'oro. Pur tuttavia il poeta ricopia più immagini della visione descritta nell' Apocalisse ai capitoli XXI e XXII, la dove si mostra la novella Gerusalemme con mura di diaspro, e con palazzi d'oro e di cristallo. Allorchè per tanto l'apostolo s. Giovanni, che degli Evangelisti fu il più sublime, valevasi di tali immagini, non voleva mica proporre a' cristiani, che erano educati al dispregio delle ricchezze, alla mortificazione del senso, ed all'aspettazione del martirio, una qualità di piacere si vila, po; ma, secondo la indole dell'Oriente e la tradizione de'Profeti. e' parlava un linguaggio simbolico, compreso da' suoi lettori. Egli medesimo, in sul bel principio del libro, da esempio delle interpretazioni alle quali abilita altrui, e che dopo lui si fanne

<sup>(</sup>i) Gli antichi chiamarono aurato il pelame de' cavalli di color bajo chiaro. Il Vocabblario noni lo registra; ma io lo pongo, perchè risponde al testo francese, che non può esser tradotto ditrimenti, e perchè lo pone messer Claudio Corte tra varti pelami de' cavalli, nel suo Cavalleriazo: (Venezia, Zilatti, 1589) J. II.)

pernetus. Tutta quanta l'antichità, ed anche tutto il medio evo. asserna a' metalli e alle pietre qualità misteriose ed affinità morali che davan cagione di pigliarle a significazioni di tante virtà. Il perche la Chiesa, così avvertita nello scerre le pitture da mettersi sotto gli occhi a' cristiani, e che si tardi fece luogo ne cempi alle rappresentazioni dell' Inferno, non dubito di rappresentarvi molto per tempo la visione del vecchio di Patmos. Osindi hanno origine i maravigliosi mosalci che abbellano l'abside di tante chiese italiane dal nuinto secolo al decimoterzo, ov'è ranoresentata la Gerusalemme celeste nel colmo del suo solendere . e non sono lasciate indictro ne le porte sfolgoreggianti, ne gli Angeli che vi sono a guardia, ne l'albero della vita, figurato per la palma, ne il fiume, che per ordinario fa da contorno al lavoro. Anche i Patriarchi e gli Apostoli vi si veggeno'slle volte dipinti în figura di ventiquattro gran vecchi tutti bianchi. e che stendono le braccia in atto di offerire a Cristo le lere corone, e ad un'ora si vede venir innanzi una lunga schiera di vergini e di mattiri nobilmente vestiti, e con palme in mano. B queste cose potea ben fra Giacomino averle vedute, se a Roma era stato a s. Giovanni Laterano, o a santa Prassede: a Ravenna in s. Apollinare Nuovo; e finalmente, per non useir della sua provincia, a Venezia in s. Marco ed in molte altre chiese ora distrutte, in su quella terra italiana dove tanto si è fabbricato, ma assai più si è rovinato. E ciò che esso vedeva, adivalo poscia dichiarato in interpretazioni insegnate per tutte le schole e predicate per tutti i pulpiti (1).

Ma per quelle guerresche fautasie del medio evo ci voleva ben altro che la fede tranquilla e in sè raccolta de' primi cristiani : binegnava che le rappresentazioni della immortalità si accordassero con le nuovo înclinazioni e nuovi costumi. Il libro

<sup>(1)</sup> Apocaigps., cap. XXI e EXII. Al cap. 1, versetto 20, l'Apostolo interpetra egli medesimo una parte della sua visione: « Septem stellae angeli sunt septem Ecclesiarum, et candelabra septem septem ecclesial sunt ». V. il Commentario di Andrea da Cesarea, nel tomo V della Bibliotheca Patrum maxima. Circa a quello di s. Vittorino c'è cagione di sospettare delle inframmissioni che ascenderabrave al VI secolo. — Circa ai mosaici di Roma e di Ravenna, Ciampini, Vetera monumenta, tomo I e II; Fabri, Memorie sagre di Ravenna. — Diacta salutis, nel tomo VI della edizione già citata delle opere di s. Bonaventura, tit. X, cap. 5: a Fides etlam debet esse coelestis, non terrea. . . et hoc signat sapphirus, qui habisi coelestismo ostoremi, sicut coelum seremum . . . spes veniae figuratur per smaragdum, qui coloram habet viridem et gratiosum (Nota dell' Autore).

che ha titolo Diaeta salutis, riputato di s. Bonaventura, descrive l'assemblea de'santi per una di quelle corti bandite, delle quali tanto diletto pigliavano i popoli d'allora. « Cristo vi fegna come Signore: la santa Vergine Maria vi siede regina con le damigelle; i Patriarchi e i Profeti sono i consiglieri del Principe. Gli Apostoli vi stanno come siniscalchi che hanno. piena potestà, ed i Martiri come prodi cavalieri che vinsero i tre regni, del mondo, della carne, e del diavolo (1) ». Si fatte descrizioni sembrano a molti critici indegne della gravità di un s. Bonaventura: ma tuttavia a quelle ricordanze cavalleresche. di cui han tanta pompa, si ravvisano le consuetudini della poesia francescana, e quasi un'allusione al sogno profetico in cui s. Francesco vide le mura del palazzo celeste coperte tutte di troféi e d'armature. Fra Giacemino va anche più là. e. non dubita di rappresentare i suoi paladini celesti a cavallo a bianchi destrieri; e fa a' lor cavalli di battaglia scalpitare quel lastrico d'oro della eterna Gerusalemme, a quel modo presso a poco come a Siena il di dell' Assunta uomini d'arme a cavallo entravano nella cattedrale e andavano all' offerta passando tra mezzo a due file di fanciulle velate. Alle immagiai delparadiso sacerdotale, di cui erasi appagata la pieta de' primi cristiani, si mischiavano le immagini di un paradiso cavalleresco, più confacente alle consuetudini guerresche del secolo decimoterzo.

Ma quella musica al tutto divina onde il postro poeta contanta compiacenza narra gli effetti, que'canti che in terra non si odono mai, e que'fiori che incoronano la fronte dei saati, e'son già come un primo abbozzo d'un paradiso poetico adattato alla delicatezza delle odierne immaginazioni. Dante compiera bene di dipingerlo agevolmente e con tratti quasi non materiali, allorchè descrivera il cielo in forma di una gran rosa bianca, le cui foglie sono i troni de' beati, e dal calica della quale gli angeli, a similitudine di pecchie, volano verso l'Eterno Sole. A questo modo l'arte cristiana via via si adatta alle

<sup>(1)</sup> Diacta salutis, tit. X, cap. 6: « Ibi enim est Christus tanquam monaveha praecipuus. Ibi enim est Regina cum puellis . . . Ibi sunt angeli tanquam nobilissimi regis domicelli. Ibi sunt patriarchae et prophetae . . . quibus, tamquam senioribus expertis, revelat mysterium consistorii sui . Ibi sunt apostoli tamquam regis senescalchi, habentas plenitudinem potestatis . . . Ibi sunt martyres, sicut strenuissimi regis milites . . . (Nota dell'Autore).

consactudini degli ingegni per loro tener proposito della vita futura ch' essi non posson comprendere, ma che, mediante lei, non possono dimenticare: Tuttavia da tali pitture, da sé impotenti; si sviluppa il pensiero di una felicità in tutto spirituale, e she sta totta nella contemplazione della verità infinita; e nel perpetuo progredire della intelligenza è dell'amore. Nè altramento pensa l'antico poeta veconese; e conceche ne' suoi recconti ogni cosa sia figurato e allegorico, in fendo poi non coneso altro paradice che il veder Dio a faccia a faccia, illuminatsi della sua luce, infiammarsi della sua carità: e non v'è tratto che mel faccia, parere tanto sublime, in tempi si fattamento violenti, feroci, e agitati darodje da ambizioni, quanto l'idea: d'un sielo dove « gli eletti si ameranno di st tenero e gentile affetto, che ciascuno terra'l'altro per proprio maestro ».

Sembrerà ad alcuno ch' io mi sia fermato con quella soverchia compiacenza su poemi di frà Giacomine che ogni Cristoforo Colombo di biblioteche mbstra sevente per le sua scoperte hibliografiche. No, fornon mi penso d'aver avorato un nuovo mondo travando questi po' di versi; ma solo ma foglia hen degna di essete rappicata alla corona ppetica dell' Ondine francescano. Ora; innanzi di procedere oltre, e par compiere la storia dell' ingegno:francescano in questo secondo periòdo, resta ch' io parti di tre edifici dev'esso lasció segni incancellabili; ve' dice santà Maria Gloriusa di Yonezia, is. Antonio di Padoro, e la chiesa d'Ara Coett a Roma.

Coloro che vanno a Venezia; stupiti delle impareggiabili bellezze di san Marco; a gran torto trascureno altri edifici; dei quali suli sudrebbero altere parecchie rittà. Dei così fatti è la chiesa di a Maria Giòriosa, inalzata da Frati Minori nel 1250, mentre i Frati Predicatori fabbricavano da chiesa di a. Giovanni e Prolo dal dato di da del Canal grande. Quivi, come a Bologna e come a Kirenze, le due milisie francescama e damenicana stanno a campo ini due estremi della città per gundarla, combella gara d'ingegno negli edifizi, a di zelo nelle loro spere della gara d'ingegno negli edifizi, a di zelo nelle loro spere della gara d'ingegno negli edifizi, a di zelo nelle loro spere della gara d'ingegno negli edifizi, a di zelo nelle loro spere della gara d'ingegno negli edifizi, a di zelo nelle loro spere della santuni di Venezia non parve lor troppo grave il for vanire di santuario di Venezia non parve lor troppo grave il for vanire Nicosio da Pisa, quel grand uomo per cui, come per Arisolfo di Lappe e per Gimabue, risursero le arti italiane. Egli fè la fazzoistà grabe, austera e senzà ornato, qual si addicova a

una chiesa di mendicanti, ma ne adernò la porta di intagli maravigliosi, perché facessere invite al passer quella soglia. Bentro, egni cosa fu grande: alle tre navaté si dié proporzionil da cattedrale: l'abside, con quelle finestre bislunghe e conquelle vetrate colorate, slanciossi verso il cielo, quasi volesse seguitare la beata Vergine Maria nel suo trionfo. Il pepolo italiano, che tanto bene si ispira ai titoli co quali sono dedicate la chiese, diede a questa il nome di Gioriosa; ed atl'ombra di tal gloria casta le pacificà vennero a ripesare i più illustri el famosi Veneziani: dogi, capitani, letterati, pitteri e scultori, finu a Tiziano e a Canova. Quegli nomini ambizioni, inchinevali alle passioni, amanti delle ricchezze, ma pur sempre cristiani, pensarono, per il miglioro, di mettere le loro tombe sotto la guardia della umilità e della penitenza.

Padova è , siccome Assisi , un di quei luoghi che sono animati da un solo pensiano, e cha vivono per una tradizione, e per l'affette a una tomba. Non dico che questa dotta città chbia nosto im dimenticanza o il suo fondatore Antenore, o Tito Livie a cui dià i natali, o la sua università di secento anni: ma se unantosa par ifresca di jeri... se d'ana cosa il popolo va superho auesta è certo la ricondanza di s. Amtonio dilettimimo discepolo del Santo di Assisi. Mori Antonio nel 1281, e riel 1238 già età posto nel numero dei santi ; e del 1937 incominciatasi a faithricere la chiesa, maraviglibsa che! da ibui's! intitola. De principio non ebbesi altra intenzione che di onbrare la sua sepoltura, inalizandole sopra questo singolace edificio con quelle sotte supole, o que' due oempanilis eve si ravvisa-l'imitazione del s. Margo di Venezia e la vicinanza all'Oriente : con quella fanciata elegante e guave ad un ora, disegnats da Niccolò pil sane, e con que due rosori che non si disdirebbero alte più bolle: cattedrali idel settontrione. Come per intro i Santi-sono Signori incententabili che nen dan tregua al loro: fedeli . cost bisognò ornar di pitture i pilastri, le mura, ed apec il soffitto. Fegervisi anco delle cappelle; e quivi la vita del Salvatore l l'apostolato di s. Filippo e di s. Giacomo, e imiracoli del Santo titolare dieder subjetto a una secie di quadri pieni di semplicità, ma the pur non vi si desidera ne l'affettueso ne il grande. I più riposti angoli furono aderni di immagini, di statuo, e d'intagli; tanto che l'acte non trovando dentro più luggo, si rivolse in fine al chiastro cantigua, e all'oratorio di s. Giorgia, ove

due maestri eccellenti del secolo decimo quarto storiarono le leggende di s. Gregorio e di s. Caterina; e per ultimo entrò in quel luogo che si chiama Sesola del Santo, il qual tutto è adornato di freschi del Tiziano. Non c'è mulla di così attrattivo ceme que'monumenti, i quali non si veggono mai tante volte. che il viaggiatore non vi trovi sempre alcuna cosa da restarne stupito, o cappello laterali e setterrance, o chicatri, ad oratori. Ben'vi si ravvisa quel segnale dell'alto ingregno, che mui non resta appensto, e mai non crede di aver fatto tanto che basti a significare quella idea che lo agita e lo rapisce. E di fatto l'ispirazione uscita dalla tomba di s. Antonio non si tepne contenta sila chiesa che aveva insizata, ne alle sue appartenenze, ma trabocco, a dir cost. nella intera città e vi tird. Ciotto a dipingere la graziosa chiesa di s. Maria dell' Arena: le quali pitture sono la più nobile el meglio conservata opera di esso maestre, e ohe diede erigine a quella senola de dugento allievi che ornarcho di freschi il Battistero, la Chiesa degli Bremitani e per fino il gran salene del palazzo comunale.

La chiesa d' Ara Coels è assai più antica dell' Ordine francescano. Pino de primi secoli erasi fabbricata una basilica cristiana sulla ruine del tempio di Giove capitolino, in quel punto proprio dove, secondo la popolar tradizione, la Sibilla mostrò ad Augusto il cielo aperto, e ritta sopra un altare la Vergine col bambino in collo, in quella che una voce venuta di lasso diveva « Questo altare è quel del figlianto di Diu ». Quindi origine il nome di Ara Caeli, e la riverenza de popoli per tal santuario, che già era antico gaando Innocenzio IV nel 1252 lo die in custodia a Frati Minori. Alle cure e diligenze de quali compié la Chiesa di prendere quel carattere grave all un tempo e grazioso, per cui essa è une del luoghi bie attraenti di quella Roma dalla quate non vorremmo spiccarci mai . Pevera e nuda è la facciata, dentre poi vi sono ventidue colonne che formano tre navate, in tutto disposte al modo: delle principali basiliche primitive co' due pulpiti da leggervi i libri senti. Okre a ciò v' é un mosaico dove quel pio discepolo di Giotto, che fu il Cavaltini, rappresento la profezia della Sibilla: v'è poi la cappella di s. Bernardino da Siena sfolgorante di freschi del Pinturicchio; e per ultimo, uscendo dalla porta di fianco, una spaziosissima occhiata del Foro, del Colosseo e del deserto della camnagna romana. Il che fa ben ritratto di quella vita che predico

s. Francesco, ed in cui ogni cosa è povertà al di suori, graziaal di dentro, ed il sereno aspetto della eternità: Ogn' anno, il: giorno di Natale, vi si fa un simulacro della stalla di Bettelem: me, e quivi, al fulgore di mille ceri, sulla paglia della mangiatoja si vede una immagine del Portato divino. L'uso concede in quel giorno a' fanciulli di poter parlare nel luogo santo. e or questo or quello di essi fa un sermoncina al uopolo, invitandole ad amare ed imitare il Bambia Gesù , mentre i pifferori , scesi da' monti del Lazio, fan colle lor cornamuse di allegreserenate alle vicine Madonne. I forestieri, nuovi a feste cost semplici, se ne allontanano per avventura facendo una spallucciata; ma chi si diletta di antiche leggende, tornato à casa, piglia la storia di s. Francesco scritta da s. Bonaventura . e vi trova in pothi versi descritta la origine della Capannuccia d'Aro Coeli; ed una radice novella di puesta popolare, di quella pianta cost barbificata, a cui spiantare non son bastati sei secoli ». Avvenne che, tre anni prima di morire, s. Francesco, per ridestare la pietà del popolo, velle celebrare, con maggiore solennità che gli fosse dicevole, nel borgo di Grecio, la nascita di Goeù Bambino cied avintano licenza dal Pana, fece apparecchiare una mangistoja, portar della paglia, e menare un Boyo e un Asino. Convocaronsi i frati, il popolo venne in folla: risono di cantici la foresta, e quella veneranda nette divenae tutta melodiosa di canti, tutta risplendente di faci. Il Servo di Dio stava ritto dinanzi alla mangiatoja, compunto di pietà, bagnato di lacrime, e inondato di gioja. Fu detto la messa, e Francesco, da diacono, vi canto il santo Vangelo; e poscia predicò al popolo quivi raccolto, atmunziandoghi il nascimento di quel Re povero, che, per tenerezza di cuore, el soléa chiamare il Bambino, di Bestelemme. E qui un prode cavaliere. Sire Giovanni di Grecio, che abbanduno poi l'arme socolure per amore di Csisto, fa testimonianza di aver veduto un bellissimo hambolino posato in quella greppia e dolcemente carezzato e abbracciato da s. Francesco (1). -

S 12 6 6

<sup>(4)</sup> S. Bonaventura, Legenda s. Fruncisci, cap. X (Nota dell'Autore). Giusto in questo argomento fu scritta un' Ode dal p. Francesco Frediani M. O. che è stata recentemente ripubblicata in Prato dalla Tipografia Alberghetti tra le Prose e Versi di questo Francescano; e che si riportà nell'appendice (T.)

## CAPITOLO IV

## UB. Jacopone da Todi.

I grandi poeti non nascono per ordinario a' tempi eroici; ma vengono dappoi, quando essi tempi son lontani abbastanza da esser già dileguata l'ombra che offusca ogni gloria umana, e sono ancera tanto vicini che sempre sia vivo l'interesse del passato, e la ricordanza non sia scompagnata del desiderio. L'Iliade apparve in sul declinare delle prime monarchte greche; e non altro fa Virgilio che seppellire con pompa al tutto divina la romana libertà. La Provvidenza fa nascere i poeti nelle società che si disfanno, siccome fa fare i nidi agli uccelli fra le rovine per censolarle.

Gli ultimi anni del secolo decimoterzo avevano tutti i segni di decadenza. Due gran fatti erano stati gloria e tormento del medio evo: dico le Crociate e le contese tra sacerdozio e impero: ed ora l'ultimo grido delle Crociate erasi spento con s. Luigi sotto le mura di Tunisi, e la cristianità, perduto cuore, sentiva solo ancor freschi i danni delle guerre sante, e non potea valutarne i benefici. Dall'altro canto. quella serie di papi eroici che si incomincio con Gregorio VII. perea che si fosse chiusa con Innocenzio IV. La baldanza imperiale, vinta in persona di Federigo II, non davasi più altra cura che di domare le ribellioni de suoi vassalli di Alemagna; e così i Italia avea veduto cessare quella letta del potere temporale con lo spirituale, che le straziava le viscere si, ma che pur la rendeva feconda. Or non si armavano più città contro città, nobili contro popolani, popolani grassi contro popolani minuti per questa dottrina o per quella, ma solo per privati interessi; e que' formidabili nomi di Guelfi e di Ghibellini, non che fossero significazione di veruna idea, ma eran solo coperta di odi e di vendette. Che la civiltà cadeva

in basso lo diceva la Scuola. Com'essa ebbe perduto i suoi due capi, s. Tommaso d'Aquino e s. Bonaventura, coloro che disputavansi le spoglie di essi si azzuffarono attorno a questi morti illustri, e la possente metafisica che regge tutto l'edificio della Somma di s. Toromaso, die luogo alle sottigliezze della ontologia e della dialettica. Cominciarono a fare afa gli studi liberali, e si andava dietro a scienze di più guadagno: e i dieci mila scolari che si acceleavano alle lezioni de' giureconsulti di Bologna aveyan più sete d'oro che di giustizia. Se qualche nobile ingegno si appartava dalla folla, tanto eran triste le cose del mondo, ch'e'dovea spingersi verso Dio: e se rimaneagli pur tanta compassione che volesse darsi cura degli upmini, è facile il comprendere, come esso, stomanato de grandi e de letterati, doveva all'unimo volgerali agli idioti, ai peveri, ai pusilli. Fu questo il case d'un ltaliano più antipo di Dante, e che l'Ordine francescane riverisee per il suo penta più populare e più ispirato: e questi è il beato lacopose da Todi.

Non senza una qualche esitanza io mi metto a tessere la steria di quest' nomo maraviglioso, che dal chiestro fu cacciato in prigione, e dalla prigione inalzate sugli altari. Vedravvisi tempi burrascosissimi, la Chiesa in fiamme, e un gran religioso alle prese con un Papa: ma non posso schivare questa difficultà del mio tema : continue le atudio de pecti frandescani, e vengo a quel che è più illustre, a colui cioè che compose lo Stabat; e però bisogna ban ch' io discorra i fatti che lo ispirarone. D'altra parte la gloria di Dio non abbemai bisogno di celare i falli de' giusti; chè se gl'increduli postono allegrarsene, i deboli ne prendene per altro spavente: chi pei è hene stabilito e ferme mella fede ne puendo carione ad ammirare la eccellenza del cristianesimo, che non ideo i suoi santi in quel modo che gli stoici immaginarone i lor saggi, vomini cioè soprappaturali, senza passioni e senza debolezze i ma gli ideo quali la natura gli ha fatti deboli fallibili, sebben capaci di capcellare più anni di errori con un solo giorno di pentimento.

In sull'entrare dell'Umbria, e sopra un colle che sta à cavaliere a dova la Naja si versa nel Tevere, sorge la città di Todi: ha la sua cattedrale, piazza quadrilatera, tre cerchie di mura, la prima di massi giganteschi, la seconda di costruzione romana, e la terza fatta nei medio evo per rinchiudere ponelosi sobberghi. In quel tempo la città di Todi raccoglieva sotto le sue insegne un trentamila fanti e da disci mila cavalli : e quattordici castella faceania sicura della obbedienza della vicine campagne (1). In questa possente città agitata da tutte le passioni on de bollivano le repubbliche italiane. la casa de' Benedetti celebrava prima che a mezze il secolo decimoterzo il battesimo d'un figliuolo a cui si pose nome Jacomo. Le cure ed i vezzi de suoi primi anni, e sua madre che ogni notte si destava, accendeva il lume, e chinavasi con amoreso timere sulla culla eve piengeva il bambino, egni cesa ha prese diletto di descrivere egli medesimo in uno de' sugi cantici. Coll'andar del tempo dipinge suo padre per grave e severo, e che adoperava la verga guando il cocciuto fanciullo son andava a scuola di buone gambe, o quando siangea d'invidia vedendo gli altri ragazzi giocar per la strada. E tattavia Jacopo corse velecemente i tre gradi che, sicceme al tempo de' Romani, formavano ancora tutto l'ordine dell'insognamento profano, vale a dire la grammatica, la rettorica e la giurisprudenza. Non è difficile che lo studio della Legge il conducesse a Balogna: e la dove Jacopo dipinge gli scialacquamenti della sua gioventu, la vanità del ben vestire e del molto regalare, le veglie e le feste a cui sarabbe poco l'oro di tutta la Siria, quivi, o ch'in m'inganno, riconosco la usanze di quella scuola famosa. Vien poscia alle querele, alla vergogna del non vendisarsi, e, fatta la vendetta, al sespetto di rappresaglie; ed anobe queste sono maniere da que riaghiosi scolari di Bologna, che sempre andavano armati, che si ridevano de' magistrati, bastonavano gli arcieri del comune, e tanto in la andavano nel pompeggiare, che ci vollero più e più divieti a tor via l'uso di festeggiare gli esami con banchetti e toraéi (2).

<sup>(4)</sup> Zuccani, Corografia fisica, storica, statistica d' Italia, t. X.

<sup>(2)</sup> Wadding, Scriptores Ordinis Minorum, cum supplemento Sbaraleze, pag. 366. — Id. Annales Ordines Minorum, t. V, ad ann. 1298 — Rader, Viridarium Sanctorum, Savigny, Histoire du droit romain au moyen age. — Le possis spirituali del B. Jacopone da Todi, frate minore, con le scolis et annotazioni di Fra Francesco Tresatti, da Lugnano, Venezia, Misserini, 1617, lib. I, sac. 3, st. 7, 43, 44, 45. — Tiraboschi, Storia della Lett. Ral., tomo IX, lib. I, cap. 3 (Netà dell' Autore).

Ma quando Jacopo de' Benedetti, avuto il grado di gindica (1). dovea, come portava l'uso, esser menato attorno a eavallo, con la toga rossa, e con quattro trombetti della università innanzi, allera gli andarono per la mente pensieri più gravi: e il nuovo suo titolo gli die modo a ristorare in breve tempo le buche fatte, com' e' diceva, al forziere del padre. Era allor senza pari la riputazione in che teneansi i dottori di legge; i principi sceglicano di tra essi i lor cancellieri, e le repubbliche i lor podestà. Dall'altra parte, nel secolo decimoterzo, com'erano gl'Italiani, simili in ciò agli antichi Romani, litigiosi e avidi di guadagno, un giureconsulto di fama non veniva fuori senza gran corona di clienti. Tornato Jacopo a casa, lasció ir le onoranze per badare alla fortuna, e nel darle dietro si mustro più destro che serupoloso: e come il Digesto e il Codice non aveano si intricati laberinti che egli non ci avesse il suo filo, così avvocando i negozi de' clienti non ando molto che ebbe racconcio i suoi. In mezzo a tanta prosperità si pensò di aver tocco la vera felicità quando, fra le più belle ragazze di Tedi, se n'ebbe scelta per compagna una di perfetta bellezza, e doviziosa di tutto ciò che può dare la ricchezza, la nobiltà e la virtù. Ma qui appunto aspettavalo un di quei colpi terribili che forzano gli uomini a ricordarsi di Dio.

Nel 1268 (2), un tal giorno in Todi si faceano pubblici giuochi; vi fu invitata anche la novella sposa del giureconsulto, ed ebbe luogo sur un palco pieno di gentili donne, per godervi della festa, ed esserne anche il più bello ornamento. A un tratto rovina il palco; allo scroscio delle tavole che si fiaccavano e degli urli che si gittavano, Jacopo salta giù, riconosce sua moghe tra quel precipizio, se la leva in braccio, che tuttor palpitava, e vuole slacciarle le vesti; ma essa con mano pudica resisteva agli sforzi di suo marito, che la pertè in luogo appartato ed alla fine potè spogliarla. Sotto i ricchi

<sup>(4)</sup> Giudici diceansi allora i Dottori di legge, ed uso questa parola perchè la moderna non mi par conveniente parlandosi di tempo e di uomo antico. (T.)

<sup>(2)</sup> Questa è la prima data certa che trovasi nella vita di Jacopone. Niune atorico o niun pubblico atto accerta l'anno di sua nascita: solamente si sa che nel 1298 era vent'anni che era entrato in religione, e che v'entrò 10 anni dopo la morte di sua moglie (Nota dell'Autore).

drappi onde era vestita trovò un cilizio! nel punto medesimo la moribonda spirò.

A tal subita morto, al vedere quelle austere consuctudini in chi era allevato con tutti gli agi della ricchezza, alla certezza che prese di essere egli solo il colpevole de' peccati che si espiavano con quel cilizio, rimase il giureconsulto di Todi come tocco da folgore. Andò voce che il soverchio dolore avesse sconvolto quella gran mente. Dopo qualche giorno di cupo stupore vendè tutto quel che aveva e lo diede a'poveri; e lo trovavano tutto stracci ora in quella chiesa, ora per quella strada, co' ragazzi dietro che lo mostravano a dito, e lo chiamayano Jacopo pazzo. Jacopone. Si racconta altresi che fu invitato alle nezze di una sua nipote, e vi andò travestito in strana maniera, e tutto coperto di ponne, per proverbiare forse amaramente i vani piaceri che veniva a turbare. I suoi lo rampognavano di si fatto delirio: ed egli rispose: « Mio fratello vuol far chiara casa nostra a forza di pompa; ed io vo' farla chiara con la mia pazzia ». E di fatto la ricca ma oscura casa de' Benedetti doveva esser fatta immortale da questo paszo. Egli celava i primi fervori d'un'eroica penitenza sotto il colore di aberrazioni da disperato: il pensiero della morte non davagli mai posa; e cercava pace ne' libri santi ch' e' leggeva da capo a fondo. Quivi apprendeva a scontare le delicature della gioventù con la povertà volontaria, e, per gli applausi che tanto aveva amati, a cercare l'umiliazione, il dispregio, e le fischiate de'ragazzi. Quivi apprendeva a raddirizzare i torti d'una eloquenza venduta troppo spesso alla ingiustizia degli nomini, ammaestrandogli per l'avvenire, e ammonendogli come facevano i profeti, per via di segni, più efficaci di ogni parlare. Come Geremia era ito per le piazze di Gerusalemme colle mani in ferri e con un giogo sul collo per figura della vicina schiavità, così Jacopone era ito ad uno spettacolo mezzo ignudo, camminando carponi, con basto e briglia a mo' d'una bestia da soma: e gli spettatori tornarono a casa molto impensieriti, veggendo com' erasi ridotto un uomo già tanto leggiadro e tanto invidiato. Altra volta un suo parente che tornava di mercato con un pajo di polli, lo pregò di tenerglieli per un momento, dicendogli: « Portameli a casa »: e Jaconone via diritto diritto alla chiesa di S. Fortunato, dove quel parente avea la sepoltura di famiglia, e vi mise que' polli. Poche ore appresso, ven ne l'altre tutto stizzito a lamentarsi di non avergli trovati a casa, e Jacopone rispose: Non mi avevi detto che te gli pertassi a casa? o qual più si pnò chiamar casa tna di quella deve abiterni in sempiterno? Era questa la parola di David: « I sepoleri loro serano le lor case in eterno » (1).

Nelle città italiane del medio evo, appresso pepoli ardenti e semplici, tutta la vita de quali passavasi per le piazze, non sembravano fuor di luogo tali ricordanze bibliche, e i predicatori potean prendersi di quelle liberta che eran fatte buene dall' esempio de' Santi. Spesse volte, allorche le folke di Jacopone avean fatto radunar molta gente, ed egli si metteva a far una predica, e facendosi pro del diritto che gli era accordato di dire quel che voleva, garriva senza un rispetto al mondo i vizi de' suoi cittadini. Tuttavia questo predicator nopolare non avea per anco verun mandato; e solamente erasi scritto al Terz' ordine di S. Francesco, milizia laica istituita per i fedeli che, senza lasciare il secolo, volean vivere sotto le loggi della povertà e della carità. Allora certamente, sviluppato com'era dalla servitù del mondo, e libero altresi dalla monastica esservanza, si profondò con ardore nello studio della teologia, nella oscurità dei misteri, ed in quistioni delle quali con l'andare del tempo conobbe la temerità. In capo a dissi anni si accorse quanto pericolo c'era in quel suo modo di vivere troppo indulgente alla impetuosità della sua natura ed alla sfrenatezza del suo spirito; e nel 1278, andò a picchiare all'uscio del chiostro, e chiese di entrare tra' Frati Minori, Questi in sulle prime stettero in forse di accettare o no quel pazzo. e lo mandavano d'oggi in domani, fintantochè non mostrò di aver sano il cervello, portando loro due piccoli componimenti l'une in prosa latina rimata, e l'altro in versi italiani. La seguenza latina diceva cost.

« Perche mai il mondo milita sotto la vanagloria, la cui felicità è così transitoria? La sua possanza è caduca siccome fragil vaso di creta — Piuttosto che alle vane menzogne del mondo, credete alle lettere intagliate sul ghiaccio . . . — Dite tra voi stessis Che fu di Salomone, già si fameso, che di Sensone, duce invincibile? the del bello Assalonne, e dell'ama-

<sup>(4)</sup> Wadding, t. V. Praim. 48, verset. 12: a Et sepulobre corum domus illorum in acternum » (Nota dell'Autore).

bilissimo Gionata? — Dove ando Cesare capitano si illustre, o il ricco Epulone tutto dato ai banchetti?... — Com'è corta festa la gloria del mondo! la sua gioja è come l'ombra dell'uomo... — O pasto da vermi! o pugno di polvere! o gocciola di rugiada! o nulla! perchè superbisci cost? Tu non sai se domani sarai vivo: Fa del bene a tutti finchè puoi... — Non tener mai per tuo quel che tu puoi perdere — ... Pensa a ciò che è lassu! il tuo cuore sia in cielo! Buon per chi seppe dispregiare il mondo (1)! ».

Lo stile di essa composizione non avea cosa che il facesse singolare dalle comuni esercitazioni delle scuole; ma il cantico italiano onde era accompagnata, brillava di fantasia. Di sotto a un rusticano dialetto, e ad un metro adattato alle orecchie del popolo, scaturiva una originalità ardita, ed alcuna volta plebea. Il dolore e la solitudine, che tanto ajutano l'ingegno, avean fatto poeta il giureconsulto (2).

Udite nova pazzía, Che mi viene in fantasía.

Viemmi voglia d'esser merto Per che io sono visso a torto: lo lasso il mondan conferto, Per pigliar più dritta via.

Questo mondo è una truffa, Dove ogni uom si ci rabuffa: Chi vince con lui la zuffa, È uom di gran gagliardía.

Chi del mondo si la acquisto, Fa guadagno infeme e tristo: : A far la ragion con Cristo Perderà sua mercanzia.

Vederemo il guadagnato, Che ogn' uno avrà portato Davanti al tribunato Del celestial Messia.

(1) La traduzione l'ho fatta sul Latino che è riportato per intero nell'edizione delle Poesie Spirituali di Jacopone, procurata dal Tresatti, Ven. 4617. (T.)

(2) Qui nel libro del sig. Ozanam c'è il cautico tradotto in prosa francese, e come non sarebbe ragionevole il recarlo io in prosa italiana, così lo reco in poesía come lo fece Jacopone (T.)

Quando mi occuperò delle opere del B. Jacopone, prenderò ad esaminare questi sentimenti, de' quali potrebbe temersi l'eccesso, dove non fossero temperati da altri passi di irreprensibil dottrina (Nota dell'Autore). Rinovati, o creatura, C'hai l'angelica natura; Se stai più in questa bruttura, Sempre serai in tenebría.

lo ho schermito già molti anni Per fuggir mondani inganni; Ogni di trovo più affanni, Che a lo 'nferno pur me 'nvia.

Se io so uomo il vo mostrare;
Vo me stesso rinegare,
E la croce vo pertare
Per far una gran pazzia.

La pazzía è così fatta;

Metterommi a gran sharatta,

Tra gente grossolana e matta,

Matta di santa stoltizia.

Cristo, tu sai il mio concetto, Ch' io ho il mondo in gran dispetto: Dove io stava per rispetto Saper ben filosofia.

Metafisica volca sapere Per teología vedere Come può l'alma godere Dio per ogni gerarchia.

Specolar la Trisitade, Com' è una deitade; Como fu necesitade Giù descendere in Maria.

Questo pensier non è desso; Chè la morte mi sta appresso; Chi può ir dritte, e va a travesso, Par che smemorato sia.

Scienzia è cosa divina; Dove'l buon oro s'affina: Ma molti ha messo in ruina Sofistica teología.

Or odi, che m'ho pensato D'esser matto riputato, Ignorante e smemorato, E uom pien di bizzarría. Io vi lasso i sillogismi,

L'obligazioni e sofismi, L'insolubili e gli aforismi, E la sottil calcolaría. Lassovi gridar ( Socrate e Plato ) E spender il vostro flato ; Arguir da ogni lato , E provar una imbrattaria .

Lassovi le gentili arte, Ch' Aristotele scrisse in carte, E le Platoniche parte, Che le più son eresia.

Semplice e puro intelletto Se ne va su tutto schietto; Sale al divinal cospetto Senza lor filosofía.

Lassovi le scritture antiche, Che mi eran cotanto amiche; E le tulliane rubriche, Che mi fean tal melodía.

Non sufficit ut sciamus; Sed ut bonum peragamus: Habitum conficiamus Usu, arte, et recta via.

Lasso mio padre e parenti, Amici e molti conoscenti; Pur mi son dardi pungenti Spogliar l'umanità mia.

Lassovi suoni e canzonette, Vagne donne e giovinette, Lor arte, e mortal saette, E la lor sofistaría.

Vostri sian tutti fiorini, Tutti ducati e carlini, Nobili con genovini, Et sì fatta mercanzía.

Lassovi la fortuna fella Travagliar qual bagattella; Quanto più si mostra bella, Come anguilla sguizza via.

Lasso in gran confusione Il mondo e ogni sua ragione, Con sue false opinnione, Che dal sommo Ben ci svia.

Lassovi'l dir mal di me; Così disse, e così fè; O bestia, correggi te, Et una vita falsa e ria. Dite dite che vi piace; Che chi è savio ben tace. A dio a dio, mondo fallace, Uscito so di tua balia.

Fama mia, ti raccommando Al somier che va raghiando; Perdonanza più d'un anno, Chi mi dice villanía.

lo ho un mio capitale, Che mi so uso di male: Intelletto ha ben reale Chi intende mia frenesia:

lo conforto gli intelletti C'hanno i pellegrin concetti, Vincan li mondani detti, Che altro non son che bugia.

Il Vangelio vo seguire; Che ci insegna al Ciel salire; Disposto son d'ubidire A la sua dottrina pia.

O Signor pien di dolcezza, Dammi grazia e fortezza, Ch' io patir possa l'asprezza, Ch' io pur seguitar voria.

O Signor pien di pietade E d'infinita bontade, Dammi pura umilitade, E del mondo ultima oblia.

Donimi la tua elemenzia Castitate e ubidienzia, . Forza a darmi a penitenzia. Senza nulla retrosía.

Dammi in fede un alto loco, Di carità ardente foco; Ch'io mi strugga in suo bel gioco Senza nulla ipocrisia.

Dammi el cor trito e disfatto, In gran pianti liquefatto; Tal che d'ogni mondan atto Tutto scordato mi sia.

Dammi a pianger la tua morte, Che per noi patisti forte, Per voler aprir le porte, Che Adam serrate avia. Dammi che io planga e sospire Per lo tuo aspro martire: Voglia i' pur di ciò morire, Et sempre abbia tal malia.

Dammi planger miei peccati In un caos radunati, Che mi si so insucidati Ne la coscienza mia.

Dammi d'ogni peccatore Pianger molto ogni so errore : Sempre io preghi te Signore Che perdoni a lor follía.

Dammi a cantar simil canto Di quel tuo essercito santo, Triplicarti Santo Santo Santo figlio di María.

Mettimi alla tua pedata Pur così alla scapestrata: La mia mente furiata Altro che te non disia.

Per aver vita, vo' morte; Dio m'aiuti e mi conforte; Facciami costante e forte En quel dì, c'ho gelosia.

En aspra e gran Religione lo mi metto a paragone; Se io sarò ramo o ottone, Tosto tal prova ne sia.

Vo per in tutto avvilarmi, Et un'altra massa farmi, D'ogni arbitrio spogliarmi, D'ogni voglia ch'era ria.

Vadomene a gran battaglia, A gran briga e gran travaglia; Cristo, tua forza mi vaglia, Ch' io vittorioso sia:

Vado a gridar alli piei Di Cristo, miserere mei; Chiamerò omei omei, Soccorri a l'iniquità mia.

Vo a vagheggiar la croce, El cui caldo già mi coce, Et pregarla in umil voce, Che per lei empazzato sia. Vo a pregar il Crocifisso, Che me tiri su da isso, Et mi ascolti un poco fisso Mia grossa dicería.

Vo a far l'alma contemplante, Et del mondo trionfante, Star quieto e giubilante In suavissima angonía.

Vo a provar se in paradiso Posso entrar, como mi avviso, Ad usarmi al canto e al riso Di celeste compagnia.

Signor mio, dammi a sapere, Et a fare il tuo volere: Poi non curo, se'l t'è in piacere, Che io dannato o salvo sia (1).

Letti questi versi, i Frati Minori non dubitarono più di aprire la porta a Jacopone, e riconobbero la sua follia per quella medesima di s. Francesco, altorchè ne' primi giorni di sua penitenza vedeasi, come matto, rincorso a sassate per le vie di Assisi, o era trovato per la campagna, tutto in lacrime perchè pensava della morte di Cristo. Quella passione medesima occupava adesso il Penitente da Todi, ed avea fatto il prodigio di intenerire quell'anima indurita alle lezioni de'legisti, e ad agitar cause: quella passione spingealo non pure appiè dell' altare, ma per i campi, per i boschi, per tutti que' luoghi dove la beltà delle creature rendeva immagine del Creatore. Cantava salmi, dicea versi improvvisi, e que' canti accompagnava di lacrime: come disperato, stringevasi fra le braccia i tronchi degli alberi, e a chi gli domandava perch' e' piangesse a quel modo: « Ah! piango, perchè non si ama l'Amore ». E a chi lo pregava di spiegare a quali segni può farsi certo il cristiano di amare il suo Dio, diceva: « Vero segno della carità è quando io chiedo una cosa a Dio, e Dio non facendomela, io gliene porto più amore, e facendomi esso il contrario, gliene porto due volte tanto (2).

<sup>(1)</sup> Si è seguitata scrupolosamente la stampa del Tresstti 4647. (T.)

<sup>(2)</sup> Rader, Wadding, Bartholomaeus Pisanus, Opus confermitatum vitae B. Francisci ad vitam Domini nostri Iesa Christi, Mediolani, 4543, f.º 53 recto (Nota dell'Autore).

Non si dubiti che tali eccessi di amore siccome voli di fantasia . manchino di effetto ad emendare i cuori . In quel secolo di odi l'amor del pressimo bisognava riaccenderlo col fuoco dell'amor di Dio. Quel giureconsulto, ingolfato per tanto tempo ne' piati e nelle liti, infiammato da tutte quelle passioni che mettevano in arme le città d'Italia, e, a dir tutto in una parola, contemporaneo del Vespro siciliano, ora facea professione del perdonare le offese; e non pure i soli suoi cittadini, ma amava di un affetto medesimo anche gli stranieri, e diceva: « Mi accorgo di amare il fratello mio, se egli mi fa villanta, ed io non gli scemo l'amore ». Diceva altresi: « lo del regno di Francia ne godo più che il re proprio di Francia, dacche piglio piacere di tutte le cose che vannogli prospere, e non ho i pensieri che a lui dánno i suoi negozi (1). E facendo estremo sforzo di carità aggiungeva: « Per amor di Cristo io vorrei soffrire, con ogni rassegnazione, tutti i travagli di questa vita, tutte le pene, angoscie e dolori che possono o significarsi a parole o immaginarsi col pensiero. Vorrei pure, e con tutto il cuore, che in sul partirmi di vita i demonj se ne portassero all'inferno l'anima mia, e quivi soffrire tutti quanti i tormenti dovuti a' peccati miei, non che a quelli di tutti i giusti che penano in purgatorio, e, potendosi fare, anche a quelli de' reprobi e dei demoni stessi ; e soffrirgli per insino al di del giudizio , e più ancora a beneplacito della maestà di Dio. E sopra ciò, avrei per cosa carissima e di gioja sovrumana che tutti coloro per cui avessi penato, andassero in peradiso avanti di me; e finalmente che, arrivato lassú dopo loro, si trovassero tutti d'accordo a dirmi in sulla faccia che non mi sono tenuti di nulla ». Non niego che in desideri così arditi non siavi dell'eccesso; ma è quel medesimo eccesso di Mosè e di s. Paolo quando bramavano di essere anatemi per la salute de pescatori (2). Se pericolo c'è in questa esaltazione di sentimenti, esso è nel menarne vanto;

<sup>(4)</sup> Ibid. « Nam de Regno Franciae ego melius habee quam rex Franciae : quia jucundor de suo bono et honore et commoditate, et ipse hanc jucunditatem habet cum multa sollicitudine et multis laboribus et angustiis quae non habeo ego » . ( Nota dell' Autore) .

<sup>(2)</sup> Wadding: « Ad haec, Jesu Christi amere supplicia tolerarem omnia pro daemenibus, paratus ad inferos ad diem usque supremum judicii habitare, et diutius etiam, quamdiu videlicet divinae majestati videretur necessarium etc., » (Nota dell' Autors).

è quella stessa superbia che tenta come lo Stilita sulla colonna. così il Cinico nella botte: od appunto per questo, Jacopone, volendo fermamente stabilire l'amor di Dio e degli uomini, fondavalo sul dispregio di sè medesimo. Datogli il carico di trattare in corte di Roma un negozio assai malagevole, la sua pazienza era di maravigha a' compagni, e dicevangli: « Come mai non ti viene a noia l'aver che fare con tal razza di gente »? ed egli rispondeva « Anzi mi par di molto che essi mi comportino, e non mi caccin via come un diavolo ». La sua dottrina era veramente quella stessa de' savi antichi, che l'uomo cioè debbe attendere a conoscer sè stesso. Ma chi conosce sè stesso vede come è tristo, e però si conosce degno di odio, e vuele esser odiato; ed allora l'orgoglio, l'invidia, e lo sdegno non possono attecchire. L' uomo nondimeno, odiando il male che vede in se, non sarebbe possibile che odiasse la vita che gli è data da Dio; e Jacopone volca bea porre accordo fra tutti i diritti per forma « che per salvar la natura non si cadesse nel vizio, ma che per isvellere il vizio non si avesse a disfare la natura (1) ». E cost facea bugiardi coloro che mal rimproveravane al misticismo cristiano di aver in si tenaci vincoli stretto la umana natura, ch' ella ne sta per rimaner soffocata. Mentre egli poneva il senso in ceppi, tutto si affannava nel francare lo spirito; e tal suo pensiero dichiarava con la presente parabola, ove ben si ravvisa la fautasia del poeta: « C' era una fancialla bella com' un angelo, che aveva una pietra del più gran costo e aveva cinque fratelli mai agiati de' beni del mondo. Il primo era sonator di leuto, il secondo pittore, il terzo speziale, il quarto cuoco, ed il quinto faceva il mezzano di amori. Ora il sonatore, stretto dal bisogno, andò una volta dalla sorella e le disse: « Sorella, tu vedi com'io son povero: dammi la pietra, ed io accordero il liuto, e ti sonerò la più bell'aria ch'io sappia ». E la fanciulla rispose: « O finita l' aria, chi mi fara le spese? no, io non vo'darti la pietra; la vo' serbare fin tanto che mi faccia trovare uno sposo che mi mantenga onoratamente». Dopo andò il pittore; e poi gli altri; domandando ciascuno il

<sup>(1)</sup> Conformitat f. 53 retto et verso « Ordo autem adiendi est ut odiatur consuetudo vitiorum et diligatur esse naturac, ita quod utrumque suos servet terminos, ut nec propter servandam naturam incidat in vitium, nec propter exterminanda vitia corrumpatur natura (Nota dell' Autore).

giejelle; ed offrendo in cambio i proprii servigj: e tutți ebbero il commiato medesimo. All'ultimo venne un gran re, ed anch'egli voleva la pietra preziosa: a cui rispose la fanciulla. Sappi, o signore, che non ho altro al mondo che questo giojello: se io te lo do, che mi dai tu in baratto? Ed il re promise di prenderla per isposa, di averla per sua donna augustissima, e di accertarle una vita eterna con grande abbondanza di ogni bene che sapesse desiderare. Ed ella disse: « Signore, tanto magnifiche sono le vostre promesse che non posso disdirvi il ricco presente, ed allegramente vel faccio. E così dicendo, gli diè la pietra preziosa. — La fanciulla è figurata per l'anima dell'uomo: la pietra per il libero arbitrio, solo bene ond'essa è signora; e i cinque fratelli per i cinque sentimenti del corpo: il re poi è Dio medesimo a cui l'anima si dona, e che per ciò la dichiara sua sposa (1) ».

In quel tempo, tuttor vicino al cominciamento dell'Ordine, e che ciascun convento di Francescani aveva le sue tradizioni familiari, non che i suoi maestri prediletti de' quali custodivansi i precetti e gli esempi, dovevano i ragionamenti di Jacopone serbarsi gelosamente nella memoria de' religiosi di Todi; e di fatto narravano i compagni di lui com' egli avesse recato alla pratica la dottrina del dispregio di sè medesimo, e della mortificazione de' sensi. Colui che s' era già fatto magro su' libri di Aristotele e di Cicerone non che sulle leggi di Giustiniano, ritiutava adesso l'onore del sacerdozio: voleva rimanere frate faico, e abbassarsi a'più vili servigi di casa. Il popolo gli avea posto per bessa il nome di Jacopone, ed egli volle conservarlo: era venuto su fra le delicature d'una vita da ricchi, e digiunava a pane e acqua, e mescolava dell'assenzio fra il cibo: se il caso faceva che di qualche vivanda un po' meno grossa prendesser compiacimento i suoi sensi, gli mortificava con strani travagli. Si sa per tradizione il fatto seguente, che ci par buone il riferire come quello a che proprio ripugna la nostra mollezza, e nel qual meglio si apprende la forza dell'animo indomito, e, sto per dir, selvaggio di quel penitente, deliberato di vincere

<sup>(1)</sup> Questa parabola si legge in latino a pag. 61 delle Conformità di s. France-sco (Milano, 1510); e la traduzione trecentistica a pag. 12 dell'opuscolo intitolato Alcuni trattati del B. Jacopone (Modena 1832). Se non che avendola data il signor Ozanam in compendio; io ho tradotto secondo che è piaciuto di darla a lui (T.).

a qualunque costo la ribellante natura. Narrasi dunque che, mentre faceva i suoi digiuni, tornavangli a mente i deliziosi banchetti a'quali già invitava gli amici; e che, combattuto dalla tentazione di rompere l'astinenza, prese un pezzo di carne sanguinosa e se l'attaccò nella cella; e quando fu ita a male e tutta fracida, come parlando a'suoi sensi, disse: « Guardate il pasto che vi facea gola: servitevi ». Ma il puzzo della carne marcia che ammorbava tutto il convento, fece la spia della trasandata disciplina; e cercate tutte le celle, e trovato il colpevole, fu cacciato nel più tristo luogo della casa. Allora egli, fatta la vendetta di sè stesso, compose un cauto di trionfo nel metro seguente

O giubilo del core Che fai cantar d'amore! (4)

Venuto a tal grado di volontario annichilamento, pare che la vita del Penitente da Todi abbia a esser come finita; ma per contrario ha appunto principio di qui. Quell'anima sicura, nella segreta guerra interiore erasi apparecchiata ai pubblici conflitti, dove per infelicità de' tempi era vicino a traboccare, e ne' quali dovea peccare per soverchio di zelo, e farsi ogni cosa perdonare per la purezza di sue intenzioni.

Jacopone trovo nella chiesa e sino nella pace apparente del chiostro quelle dissensioni che, dicendo addio al mondo, s'era pensato fuggire. Quand' entro ne' Frati Minori, quella gran famiglia era divisa in due parti: agli uni incominciava già a pesare la povertà primitiva, e volcano che si addolcisse la regola, scritta, come dicevano, per angeli e no per uomini: gli altri, cioè il piccol numero de' rigorosi, pretendevano che s'avesse a tornare all'antica austerità, teuendo per nullà l'autorità de' superiori, cui essi gridavan complici dell' abuso. Quegli aveano per sè il possesso delle dignità dell'Ordine, non che il sussiego di una vita sedentaria, e gli chiamavano i Conventuali: questi faceano stupire il mondo con le sincere lor penitenze; e, come assai meglio, tenean vivo lo spirito della Regola, gli chiamarono i Frati spirituali. Jacopone, per desiderio di

<sup>(4)</sup> V. il Wadding, e Jacopone, Poesie spirituali (Notu dell' Autore).

patire e di scontare i peccati, si butto da questa parte; e parve da principio che i fatti gli dessero la ragione (1).

Nel 1294, vacando la sedia romana da ventisette mesi, avvenne che i cardinali furono in concordia di por fine alla vedovanza della Chiesa, e dieronle per capo un Santo che fu l'eremita Pietro di Morrone. Come prima quell'austero vecchio, tratto della sua cella e incoronato sotto nome di Celestino V, ebbe preso il governo del mondo cristiano, dimostro zelo accesissimo per la stretta osservanza delle regole monastiche; e i Frati spirituali ebbero da esso privilegio di vivere secondo il primitivo rigore dell'Ordine, in conventi da sè, e sotto superiori scelti da loro. Tal concessione dovea ben commuovere Jacopone, il quale addimostro il suo grato animo a modo di chi meno è pensoso di piacere agli uomini che di salvare le loro anime, scrivendo al novello pontefice una epistola in versi, i cui rozzi ammaestramenti mal si convengono col linguaggio usato per le corti (2):

Che farai Pier da Morrone Se' venuto al paragone.

Vederemo il lavorato
Che in cella hai contemplato:
Se'l mondo è di te ingannato
Seguirà maledizione.

Como segno a sagitta
Tutto'l mondo a te si affitta:
Se non tien bilanza ritta,
A Dio ne va appellazione.

Grande ebbi io di te cordoglio Co ti uscio di bocca *Voglio*: Che t' hai posto giogo in coglio Da temer tua dannazione.

<sup>(1)</sup> Epistola s. Bonaventuras, anno 1266. Wadding, Annales Minorum, ad annum 1278, 1282.

Tosti, Storia di Bonifacio VIII, lib. III, pag. 484. Prendo con vero piacere la occasione di citare questo eloquente libro, nel quale il saggio Priore di Monte Cassino ha dato fuori dei documenti che mancavano alla storia (Nota dell'Autore).

<sup>(2)</sup> Wadding, ad ann. 1294. (Note dell Autore).

Da persone prebendate;
Guardati sempre affamate;
Che tant'è lor siccitate
Non ne va per potagione.
Guardati da' barattere
Che'i ner per biauco fon vedere;
Se non ti sai ben schirmere
Canterai mala canzone (1).

Questo All'erta gridato da Jacopone trovava anche troppo riscontro appresso Celestino, di già sopraffatto da' pericoli del pontificato. Il vecchio anacoreta fu preso d'alto spavento al vedersi tutto solo a capo di quel turbine di guadagnerie, di passioni e di discordie che minacciava di portarsene la cristianità, e che a gran pena erasi potuto tenere in freno dalla mano de' più fermi pontefici; ed in capo a cinque mesi rifiutò il papato, ed avviossi da capo al deserto. I cardinali dierongli a successore Benedetto Gaetani, che fu tanto celebre e tanto calunniato sotto nome di Bonifacio VIII. Il forte e risoluto animo di Bonifacio, la sua profonda scienza del giure canonico e civile, ed una lunga vita sempre esercitata ne' contenziosi negozi della Chiesa, ogni cosa insomma facea argomentare che sarebbe stato uomo di savissimo governo: ma notevasi sospettare non le qualità di principe secolare ponessero a qualche repentaglio l'anima del sacerdote, e non quel consumato canonista andasse tanto in là coll'amore della giustizia, che lasciasse in dimenticanza la misericordia. In si fatte apprensioni poteva essere Jacopone, quando il Papa volle consultario per una strana visione che forte avealo turbato. « Mi pareva di vedere, disse il Papa, una campana senza battaglio, » e comprendere nel suo giro tutta quanta la terra. « E il frate: Sappia vostra Santità che la grandezza della campana significa la possanza pontificale che abbraccia il mondo tutto; ma guardate non il battaglio abbia a essere il buon esempio che voi non darete per niente (2)! »

<sup>(1)</sup> Jacopone da Todi, *Possis spirituali*, jib. I, sat. 45. Anche qui si è seguitato la lezione del Tresatti. (T)

<sup>(2)</sup> Wadding, t. V; ad ann. 4398. La memoria di Bonifacio VIII si indegnamente calumniata, fu onorevolmente difesa da Mons. Wiseman (Dublin Revisuo, t. XV, 11.º 22) e dal Tosti (Storia di Bonifazio VIII). Io me ne sono stato principalmente al testimonio imparziale ed oculare del Cardinal di S. Giorgio, e poscia al giudizio

E parve a Jacopone di vedere attuati que' tristi presagi. quando Bonifazio, rivocando le concessioni del suo precessore. ritelse ogni privilegio a' Frati spirituali, e ridussegli da capo alla obbedienza de'superiori conventuali. Strane voci cominciarono a spargersi nel punto che gli ardenti riformatori dell'Ordine francescano venivano oppressi da si terribile colpo: si accusava Bonifazio di avere estorto il rifiuto a Celestino V. spaventandolo di notte con apparizioni e rumori; non che di aver cacciato il santo vecchio in un fondo di carcere per farvele strangolare dal boja. Non c'era ombra di vero in tali racconti, ma come lo sdegno gli seminava, così ricoglievali la credulità; e le anime buone prese all'inganno incominciavano di già a muover dubbio se potevasi riconoscere per vicario di Cristo l'uccisore di un Santo, se Celestino potea veramente fare il rifiuto, se era legittimo il potere di Bonifazio. Si fatte quistioni gravissime erano mosse da ogni parte, allorchè nel 1297 i cardinali Giacomo e Pietro Colonna nemici del Papa, ristrettisi con pochi loro seguaci al castello di Lunghezza, vicino a Roma, osarono con solenne atto di protestare contro la elezione di Bonifacio VIII, e lo citarono al prossimo concilio generale per usurpatore della santa sedia (1).

degli storici più spassioneti e più gravi, come il Mansi e il Deellinger. Mi pere che il Mansi abbia qualificato Bonifacio VIII con perfetta equità « Ingentes animi dotes contulit, quamquam sacculari principatai quam ecclesiastico aptiores » (Annales eccles., ad ann. 1303) (Nota dell'Autore).

(4) Dupuy, Preuves du différend de Philippe le Ret avec Beniface VIII. « Actum in castro Longetiae in territorio romano, in domo domini Petri de Comite, praesentibus venerabilibus viris Richardo de Montenigro, praeposito Remensi; et domino Tommasio de Montenigro, archidiscono Rhotomagensi; dom Jacobo de Labro. canonico Carnutensi; magistro Alberto de Castiniate, canonico Ebredunensi; magistro Johanne de Gallicano, domini papae scriptore, canonico ecclesiae s Reguli Silvanectensis; ac religiosis viris fratre Jacobo Benedicti de Tuderto, Fratre Dedato Rocci de Montepenestrino, ac fratre Benedicto de Perusio, Ordinis fratrum minorum, testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis, sub anno Domini MCCXCVII, decima indictione, die veneris, decima mensis mai, in aurora ante solis ortum ».

Ho recato qui tali sottoscritte perchè fra segnaci de Celonna vi noto cinque arcidiaconi o canonici delle chiese di Reima, di Rouen, di Chartres, di Embrun, e di Senlis; e mi par qui di vedere un segne della politica di Filippo il Bello, i cui messi par che già tenesser trattato co nemici di Bonifazio VIII, in un tempo che la querela tra il re ed il papa era tuttor lungi dall'estremo suo scoppio (Nota dell'Autore).

Jacopone per disgrazia compariva in quell'istrumento qual testimone richiesto di certificarne l'autenticità; e, com'è naturale, incorse nella scomunica onde furon colpiti i due cardinali e que'di lor parte. Eran tre mesi che stava nel convento che tuttora i Frati spirituali avevano in Palestrina, feudo di casa Colonna, e principal sua fortezza; e di quivi, da luogo nemico cioè, e dove trovavano fede tutte quante le accuse contro il Papa, aveva Jacopone giudicata la quistione che tenea divisi gli spiriti; e per uno di quegli aberramenti che Dio tante volte permette ad umiliazione della umana sapienza, l'antico giureconsulto, il teologo, il penitente si inganno in negozio capitalissimo. Ma fu quello errore di un cuore tutto zelo per l'onor della Chiesa, e straziato dalle piaghe di lei: e questi versi, ne' quali assai men collera mi ci pare che affetto, dan saggio veramente della tristezza di que' di scandalosi:

Piange la Ecclesia, piange e dolura:
Sente fortura di pessimo stato.
O nobilissima Mamma, che piagni?
Mostri che senti dolor molto magni:
Narramel modo per che tanto lagni
Che sì duro pianto fai smisurato.
Figlio, io sì piango, che m'aggio anuito:
Veggiomi morto patre e marito:
Figli, fratelli, e nepoti ho smarrito:
Ogni mio amico è preso e ligato.

Li miei di prima erano in concordia, Veggio ora questi pieni di discorda: La gente infedele mi chiama la lorda, Per lo reo exemplo ch' io ho seminato. Veggio sbandita la povertate

Auro et argento han ribandito;
Fatt' han nemici tra lor gran convito:
Ogni buon uso da loro è fugito;
Dond' è'l mio pianto con grand' eiulato.
O' son li Patri pieni de fide?

O' son gli Apostoli pien di fervore?
O' son li Martiri pieni di fortezza?

O' son li Prelati giusti e ferventi. Che la lor vita sanava le genti? Uscita è la pompa, grossure potenti, Et sì nobil ordin m' han maculato. O' son li Dottori pien di prudenza? Molti ne veggio saliti in scienza: Ma la lor vita non m' ha convenenza: Dato m' han calci, che 'l cor m' ha accorato. O religiosi, in temperamente, Grande di voi avea piacimento; Or vado cercando ogni convento. In pochi si trova mio cor consolato. Null' è che se ne venga al mio corrotto; In ciascun stato sì m' è Cristo morto: O vita mia, o speranza e diporto, In ogni core ti veggio affocato (1).

E gli accorti Colonnesi tiravan bene a lor pro que'lamenti che erano mossi dall'amore deluso. Le doglianze del Penitente da Todi, fiancheggiate dall'autorità del suo nome, e portate sull'ali della rima e del'canto, suscitavano da un capo all'altro d'Italia parecchi nemici a Bonifacio VIII. I biografi di Jacopone stabiliscono che fosse fatta circa a questo tempo la tanto celebre satira, dove, al di dietro del traviato Francescano, scorgesi la mano de' politici che diedergli la spinta; e la canzone italiana lastrica la via a'richiami abbindolati poco poi da' giureconsulti di Filippo il Bello.

O papa Bonifacio, Molto hai giocato al mondo, Penso che giocondo Non ten potrai partire.

Come la salamandra Sempre vive nel foco, Così par che lo scandalo Te sia solazo e gioco,

<sup>(1)</sup> Wadding, ad ann. 1298. Jacopone, Poesie spirituali, IV. 4: edizione del 1617. Rispetto al disordinato vivere de Prelati, Jacopone non usa parole così ardite che non ne abbiano, delle simili san Bernardo (Epist. 42; homil. 4) e s. Antonio da Padova (Opera, Parisiis, 1641, p. 261) (Nota dell' Autore).

Ponesti la tua lingua Contra religione A dire blasfemia Senza niuna cagione

Nè imperator nè rege Nè altro homo che sta Da ti non se partia Senza crudei ferire.

O pessima avarizia, Sete induplicata, Bever tanta pecunia E non esser saziata (4)!

Detestabile è senza fallo questo linguaggio; ma bisogna ricordarsi che Jacopone, accecato, si pensava di sferzare un

(1) Questa Satira, che non si legge nella ediz. di Veneziu del 1617, bi trova nella edizione principe (Firenze, 1490) (a) e in due manoscritti della Biblioteca nazionale. È attribuita a fra Jacopone, da' suoi biografi; ma tutti la credono composta innanzi la prigionia del poeta, non ostante che vi si trovino due allusioni certissime all'attentato di Anagni e alla morte di Bonifacio VIII:

Fu la tua invenzione Subito ia ruina! Preso eri in tua magiene, E nullo se trovone A poterte guarire.

ed appresso:

Pensavi per augurio
La vita prolungare . . .
Vedemo per peccato
La vita sterminare .

Poi descrivesi una abbominazione che avrebbe contaminato la chiesa di S. Pietro in uno de' più augusti giorni della settimana santa. Qui si ravvisano le accuse scagliate, dopo morto, contro a Bonifazio; ma non ci si riconosce ne la santità di Jacopone, ne la sua fantasía, nè il suo splendido stile.

Ma le contradizioni e le molte varianti de' testi stampati e de' manoscritti ci dan materia forse ad una congettura che leverebbe via ogni difficoltà. Jacopone può avere scritto contro Bonifacio, tuttor potentissimo, le prime strofe della canzone, la quale, andando poscia per le mani dei nemici del Papa può essersi ingrossata di favolosi racconti, e di sacrileghe invettive. E così purgherebbesi la memoria del poeta, ritogliendo a lui mezza la sua trista azione, e i suoi tristi versi (Nota dell' Autore).

<sup>(</sup>a) Trovasi auche in altre edizioni, come in quella della Speranza 2556; la eni lezione qui ho seguitato.

usurpatore e no il capo legittimo della Chiesa. È buono altrest da considerare il pericolo dei tempi di corrucci, ne' quali due grandi Spiriti possono trovarsi l' uno a fronte dell' altre senza conoscersi, ed usare, nel combattersi, tali armi che d'accordo avrebber dovuto usare in servigio del Signore. Di si fatto spettacolo altri farassene scandalo: noi possiamo trarne ammaestramento; che ne impariamo, per i tempi di discordie, a persuaderci come possono esserci uomini di virtu anche nella parte contraria, ed a temperare fra la mischia i nostri colpi, potendo questi cadere sopra avversari che sieno degni di tutta osservanza.

Grande era il fallo del religioso: ma non meno acerbissima fu la sua pena. Quando Bonifazio, dope lungo assedio, ebbe vinto Palestrina nel 1298, Jacopone scontò i suoi versi nel fondo di una carcere. Descrive egli medesimo il sotterraneo dove fu chiuso « come un leone », le catene che si strascicava dietro e che risonavano sul pavimento, il canestrello dove dal carceriere eragli lasciato il pan quotidiano, la pozzanghera dove per ispenger la sete chinavasi a bere. Il vecchio penitente per altro ridevasi di tali supplizi, perche, siccome diceva, era impossibile fargli più male di quello che desiderava d'avere. Era trent'anni che si raccomandava a Dio che il punisse, e per la gioja del vedersi esaudito, e' cantava accompagnandosi col suono di sue catene (1).

Eppure quell' uomo che non si lasciava vincere a niun patimento, rimase affranto dalla scomunica. Nel silenzio del carcere ebbe spazio da meditar la cagione per cui vedevasi sbandito dalla cristianità: si vide tutto solo in disgrazia di Dio e degli uomini, quando i Colonnesi medesimi capi dello scisma, vestiti di sacco e con la corda al collo eransi iti a gettare a' piedi di Bonifacio, il quale oggimai era per tutti il capo legittimo della Chiesa cattolica. All' ultimo si arrese anch' egli, e domando grazia con versi che sentono tuttora dell' alterezza

(1) Jacopone, Poesie spirituali, lib. I sat. 16:

Che farai Fra Jacopone,
Che or se' giunto al paragone?
Fui al monte Palestrina
Anno e metto in disciplina:
Pigliai quivi la malina,
Onde n'aggio questa prigione ec.
(Nota dell'Autore).

di un' anima non al tutto domata. Il prigioniero stida il suo vincitore e suo giudice, e gli propone un nuovo modo di combattere:

Per gratia te peto
Che mi dichi absolveto,
E l'altre pene mi lassi
Finchè io del mondo passi.
Poi se ti vuoi provare
Et meco exercitare

Tengoti bene experto
Se mi fieri a scoperto.
Ch'aggio due scudi a collo
Che se io non mi li tollo,
Per secula infinita
Mai non temo ferita.
L'un porto al lato dritto
L'altro pende al sinistro:
Ho il sinistro scudato
Un diamante aprovato
Questo è l'odio mio
Gionto a l'amor di Dio.
Lo diritto scudone
D'una pietra in carbone
Ignita come fuoco.

Lo proximo ho in amore
D' uno infocato ardore (1).

Bonifazio non rispose a tale pia disfida: i mesi passavano, e con l'anno 1300 si apri il Giubbileo, a cui il Sommo Pontefice chiamava i fedeli di tutta la terra. Jacopone dal fondo di sua carcere udiva i cantici de' pellegrini che venivano, co' figlinoli per la mano e co' padri sopra le spalle, a cercar perdonanza in sulla tomba degli Apostoli. Ed in quella che dugento mila forestieri in una volta accalcavano le chiese di Roma, in quella che i peccatori pentiti e confessi vi trovavano pace, egli, rotto dalle austerità, non poteva esser partecipe nè della gioja, nè delle preghiere, nè de' sacramenti del popolo cristiano. Allora

<sup>(1)</sup> Jacopone, Poesie, lib, I, sat. 17 ( Nota dell' Autore).

mando al Papa un'altra lettera, ma più umile e più supplichévole:

Il Pastor per mio peccato
Posto m' ha fuor de l'ovile;
Nè mi giova alto belato
Che m'armetta per l'ostile.
O Pastor, chè non ti svegli
A questo alto mio belato,

Lungo tempo aggio chiamato, Ma nè meno fui audito,

. . . . . . . . . . . Come 'l cieco che esclamava. Da' passanti era esprobrato. Magior voce esso gittava « Miserere, Dio, al cecato » ---Che adimandi ti sia dato? ---Meser, ch'io rivegia luce, . Ch' io cantar in alta voce Possa Osanna puerile, Servo son del Centurione Paralitico in tortura: Nè son degno che 'n mia casa Sì discenda tua figura : Sol mi basta per scrittura Mi sia detto l'Absolveto. Chè 'l tuo detto m' è decreto Che mi trae fuor del porcile. Troppo giaccio a la piscina Al Portico di Salamone, Grandi moti si fa l'acqua In tanta perdonazione: È passata la stagione; Pur aspetto mi sia detto Ch' io mi lievi e tolla'l letto Et ritorni al mio casile. 

La polzella in casa morta
Stiè de l' Archisinagogo:
Molto pejo sta mia alma:
Così duro ha morte il giogo
Che mi porghi la man rogo
Et mi rendi a San Francesco
Ch' esso mi rimetta al desco
E con gli altri al mio postile.

Deputato so all' Inferno
Et son gionto già alla porta:
La mia matre Religione
Fa gran pianto con sun scorta:
L'alta voce adir opta
Che mi dica: Vecchio, surge,
Che'n cantar torni il suo luge
Che si è fatto del senile (1).

Ma neppure suppliche tanto commoventi ammollirono la severità di Bonifacio. Raccontasi ancora che passando un giorno dinanzi alla carcere dove stentava Jacopone, il Papa si chinò alla ferriata, e gli disse: «O Jacopo, dunque quando s'esce di carcere? » e il frate rispose « Padre santo, quando c'entrerete voi ». E non andò molto che la predizione si avverò. Il di 7 di settembre del 1303, Sciarra Colonna, nipote dei cardinali di quella casa e Guglielmo Nogareto, lancia di Filippo il Bello, entrarono in Anagni con trecente cavalli, abbatterono le porte del palazzo, e sacrilegamente miser le mani addosso al Pontefice, che in capo ad un mese mort accorato. Tutta cristianità si commosse di tal atto atroce, ed anche molti avversarj civili di Bonifacio si ricordarono d'esser cristiani: e Dante fulminò con versi immortali coloro che nel suo vicario aveano fatto prigione Cristo (2).

Jacopone fu assoluto dalla scomunica allorche Benedetto XI, che succedette a Bonifazio, con una bolla del 23 decembre 1303,

(1) Jacopone, Poesie spirituali, lib. 1, sat. 19 (Nota dell' Autore).

(2) Dante, Purg. XX.

Veggio in Alagna entrar le fiordalise B nel vicario suo Cristo esser casso.

Wadding, Walsingham, ad ann. 1303. — Il Cardinal di s. Giorgio coel descrive gli ultimi momenti di Bonifazio:

. . . . lecto prostratus anhelans Procubuit, fassusque fidem, veramque professus Romanae ecclesiae, Christo dum redditur almus Spiritus, et divi nescit jam Judicis iram.

Il processo fatto alla memoria di Bonifacio VIII dinanzi al concilio di Vienna pone in essere che egli recitò gli articoli di fede, presenti otto cardinali. Come mai dunque il Sismondi, e dopo lui M. Michelet, hanno avuto cuore, di rivangare tutti i calunniosi racconti che i nemici di lui fecero circa la sua morte, tenendo per nulla al fatte testimonianze? Proprio non ci manca altro che aggiungerci, come fa Ferretto da Vicenza, i tuoni, le folgori, i branchi de' diavoli sotto figura di uccelli neri « che venivano per l'anima di questo Faraone » (Nota dell' Autora).

tolse via le censure decretate contro i Colonnesi e loro seguaci: ed a Collazone, nel Conventó de Frati Minori, visse quieto e tranquillo i suoi ultimi anni. È dolce il vedere cola il vecchio campione spogliato di tutte sue armi : ed il vedere la sua bollente natura, capace apcora di tenerezza, non solamente per Iddio ma anche per gli uomini. Era legato di soavissima amicizia con fra Giovanni dell' Alvernia, in cui sembrava trasfusa l'anima di s. Francesco: e saputo una volta, com'egli, preso dalla quartana, era molto accasciato di corpo e di spirito, gli mandò de' versi accompagnati da un regalo. I versi confortavano fra Giovanni a soffrire, come il vaso di metallo sopporta i colpi del martello che gli da forma: ricordavangli come il dolore sia espiatorio per il peccatore, e come gloriuso per l'innocente. Il regalo poi erano due sentenze latine, che dicevano cosi: « Io ho sempre riputato e reputo per un gran che il sapere abondare di Dio. E perchè? Perchè allora si mette in atto la umiltà e la riverenza. - Ma ho riputato e reputo per il più gran che il sapere star senza Dio e patirne inopia. E perchè? Perchè cost si esercita la fede senza testimoni, la speranza senza aspettarne guiderdone, e la carità sensa alcan segno di benevolenza (1) ». Questo è il raccolto di lutto l'ascetismo cristiano; e nell' Imitazione di Cristo non Havvi dottrittà più salda di questa.

Ma nel modo stesso non han languimenti d'amore più affettuosi del componimento seguente i cantici di santa Teresa e di s. Giovanni della Croce: Jacopone lo fece da vecchio, ed è come l'ultimo suono di quella cerda che era vicina a strapparsi:

O amor, divino amore,
Perchè m' hai assediato?
Pare di me impazato,
Non puoi di me posare.
Da cinque parti veggio
Che m' hai assediato;
Audito, viso, gusto,
Tatto et odorato:
Se esco son pigliato;
Non mi posso occultare.
Se io esco per lo viso
Ciò che veggio è amore:

<sup>(1)</sup> Jacopone, Possie spirituali, lib. II, 24 (Nota dell' Autore). Sul latino che ivi si legge ho tradotte queste sentenze. (T.)

Se' in ogni forma pinto

Et in ogni colore Se esco per la porta 📑 Per posarmi in audire Il suono et che significa? Ripresenta te .: Sire . De li non posso uscire. Chè ciò che odo è amare. Se esco per lo gusto Ogni sapor ti clama. . . . . . . . . . . . Se esco per la porta Che si chiama odorato, In ogni creatura Ti ci trovo formato: . . . . . . . . . . Se esco per la porta

Che si chiama del tatto, In ogni creatura
Ti ci trovo ritratto.
Amor, come son metto,
A veterti mucciane!
Amor, io vo fugende
Di non darii il mio core.
Veggio che mi trasformi
E faimi esser amore,
Si che lo non sono al core,
Nè ini posso trovare.
Se lo veggio ali buomo male
O difetto o tentato
Trasformomi entro in lui;

Faccio 'l mio cor penato:
Amore smisurato,
Chi hai preso ad amare?'
Prendimi o Cristo morto,
Trammi di mare al lito.
Quivi mi fai penare
Vedendoti ferito:
Or perche l' hai soffrito?
Per volermi salvare (1).

In sullo scorcio del 1306, Jacopone, rotto dagli anni, affranto dalle strette dell'amore divino, si ammalò, e tosto si

<sup>(1)</sup> Jacopone, Poesie spirituali, lib, VI, 12. (Nota dell' Autore).

acoprae che la morte veniva. I compagnight erane attorno perchè domandasse i Sacramonti; ma egli disse di velere aspettare fra Gioganni dell'Alvernia, suo dolcissimo amico, dalle cui mani avrebbe ricevato il corpe santissimo di G. Cristo. Di questo presero i frati grande affiziene y pon essendovi alcuna speranza che fra Giovanni potesse avverticsi a tempo. Ma il moribondo, come se non gli udiese, sizzessi sul letticciuolo, e intono il gantico Anima benedetta. Non avevalo prima finito, che i frati vider yenire per la campagna due de loro, e l'uno era appunto Giovanai dell' Alvergia. Un tristo presentimento le conduceva al letto di morte del recchio suo amico: gli die prima il bacio di pace, e poi i Sacramenti, e Jacopone allora, fuor di sè per la gioja, cantò il cantico Jesu, postra fidanza: conforto i frati a ben vivere : levo le mani al cielo, e spiro. Questo fu la notte di Natale, in quel punto medesimo che il sacerdute, cominciando la Messa nella chiesa li vicina, intonava il Gloria in excelsis.

Braai dileguata la memoria delle diasensioni religiose, e di Jacopone rimanea solo la tradizione della sua penitenza, l'esempio dell'amor, di Dio spinto sino all'estremo aforzo di natura, e per ultimo i suoi cantici popolari, sparsi, come rugiada del cielo, per i monti dell'Umbria. Gl'idioti e i poveri amarono quel sant'uomo che aveva cantato per essi, ed in folla corsero alla sua tomba. Jacopone ebbe pubblico culto, e fu annoverato tra' Beati. Negli Annali dell'Ordine di s. Francesco non si trovane, è vero, nè gli atti nè il tempo della sua beatificazione; ma nel 1596 si trova che il vescovo Angelo Cesi fece erigere un monumento nella chiesa di s. Fortunato a Todi, per riporvi le ossa del santo Penitente, e vi fece porre questa iscrizione: « Qui sono le ossa del beato Jacopone de' Benedetti, da Todi, Frate Minore, che, fattosi stolto per amore di Cristo, deluse con nuova arte il mondo e rapi il cielo (1) ».

Spesse volte lo spirito di scisma ha cercato di farsi arme del procedere de' Santi che acerbamente rampognarono il vivere disordinato del clero, o che, per isventura di tempi, si 4

<sup>(1)</sup> Wadding, Anual. t. VI, ann. 1306. — Il testo latino dell'epitaffio dice così:

Ossa B. Jacoponis de Benedictis, Tudertini, Fr. ordinis Minorum, qui, stultus.

propter Christum, nova mundum arte delusit et ecelum rapuit » (Nota dell'Autore).

misero in urte ce Principi della Chiesa: e quegli che svoltolano tutta la storia per trovare de nomici al papato, furono si poco accorti che vi misero anche Jacopone; ma ciò che volevano ritorcere a confusione della chiesa cattolica ajuta appunto la sua gioria. Roma non teme di soffrire in sulle proprie porte, in una città del dominio papale, il culto pubblico renduto a quell' uomo giusto, benche ingannato. Essa aveva punito con pena temporale un momentaneo errore; e permise che venisse guiderdonata di onori senza fine una vita cotanto virtuosa. Perdonando gli eccessi di Jacopone, la Chiesa diede novella prova di avere sino al fondo scrutato il cuore umano, e di averne compreso le contradizioni; perché nel cuore dell'uomo c'è un amore severo, geloso, e che nell'oggetto da esso amato non può patir nulla d'imperfetto. Parla acerbe parole, e chi quell'amor non conosce le piglia per parole d'odio; laddove chi gli è familiare ben sa quanto affetto si cela sotto tali risentimenti.

Il Poeta ora lo conosciamo: è tempo di pigliare il suo libro, e di cercare sotto la polvere di quelle carte troppo neglette, alcuna delle più nobili ispirazioni del misticismo cattolico.

· ADAMADON

## CAPITOLO V

Le Poésie di Jacopone.

Resta ora che si consideri come nell'anima di un Santo sveghossi ad un tratto la fantasia di poeta. C'è oggi il nuovo andazzo di ricorrere alle sorgenti del paganesimo chi vuol cercare ispirazioni poetiche; ed io per tanto vo' far vedere qual virtu abbia il Vangelo nel rendere feconda la immaginazione: non dico il Vangelo stemperato dalle invenzioni de' retori, e torto ai capricci della profana epopea, ma si il Vangelo con tutta l'autorità de' suoi precetti, e con tutto il terrore de' suoi misteri.

Quando Jacopone abbandonava gli averi, il planso e le agitázioni del foro, pare che rinunziasse anche a tutto ciò che nutrica la vita dell'intelletto. Potean bene i suoi amici menar lamento che si nobile ingegno andasse a seppellirsi nel silenzio. di un chiostro; ma prendean bene abbaglio essi amici; e quell'uomo, spogliandosi, won fece altro che uscire d'ogni impaccio. La poesia e nell'anima del poeta, come la statua è nel marmo: vi sta come schiava, e bisogna che venga fuori; ed a quel modo che lo scalpello fa volare in scheggie la invoglia di pietra sotto cui celavasi la forma ideata dallo scultore, e cost la penitenza iterando culpi sopra Jacopone, strappava, prima l'una e poi l'altra, tatte le invoglie di sensualità, di vanità, d'interesse, che teneano schiavo l'ingegno. Per essersi sviluppato dai negozii del mondo, s'era più che mai accostato alla natura, e solo, con amor disinteressato ed intelligente, amava la bellezza ideale, presente, comecche sotto velo, in tutte le cose create. Nel più forte delle sue estasi, e quando tutto pareva assorto in Dio, esclamava:

> Per lo mio amore gir voglio a ventura: Cercar vo' valli, montagne e planura,

Se per la mia forse buona ventura lo mi scontrassi nel mio dolce amore.

Quanto è nel mondo mi'nvita ad amare; Bestie et uccelli et pesci dentro il mare; Ciò ch'è sotto all'abisso ét sopra all'are Tutti fan versi davante al mio amore (1),

Un' anima che intende questi canti delle creature non istà molto a ripetergli: il ritmo nasce da sè sopra quelle labbra appassionate. Dall' altra parte quando Jacopone entrò nel chiostro lo trovò già rimbombante dei cantici di s. Bonaventura e di s. Francesco; e perè non, prando maraviglia se gli ha contionati e superati, e se quel convertito, tutto dato si digiuni ed alle preghiere, vi compose de' versi immortali.

I due suoi maestri porgevangli ciascupo un esempio a scelta: san Francesco i cantici italiani, e s. Bonaventura le sequenze latine. La sequenza in versi sillabici rimati gustava alle orecchie del popolo, per amore di quella cadenza meglio comprensibile, della dotta prosodia antica. Fu introdutta nella Chiesa al tempo di s. Agostino, fu coltivata nelle scuole del medio evo, e nel secolo decimoterzo era venuta in tutto il suo fiore. San Tommaso aveva scritto le maravigliose sue prose per la festa del Santo Sacramento: e il Dies irae, di cui stimasi autore paper Innocenzio III, faceva romoreggiare le sue minaccevoli, strofe sotto le volte delle chiese. Jacopone vi se gempre la Vergine sconsolata, componendo lo Stabat Mater. Non c'è in tutta la cattolica liturgia cosa più commovente di quel lamento, si doloroso, le cui strofe monotone piovon giù come lacrimes, e si dolce ad un' ora che ben vi si scorge un dolore al tutto divino e consolato dagli angeli : si semplice per altimo con quel popolar suo latino, che le donne e i fanciulli ne intendono mezze per le parole, e mezzo per il canto e per l'affetto. Tal opera impareggiabile sarebbe sufficiente alla gloria di Lacopone: ma con lo Stabat del Calvario e' volle comporre altresi lo Stabat del Presepio, in cui la Vergine madre fosse ritratta piona di gioja per il suo parto. La scrisse nel metro medesimo e per la medesime rime, per forma che ci sarebbe da stare un poco io fra due qual fosse scritto prima o il capto del dolore o il capto

<sup>(1)</sup> Jacopone, Possie spirituali, lib. VI, 34 (Nota dell' Autors).

del gaudio (1). Tuttavia la posterità ha fatto la sua scelta tra queste due nerle similiasime, e congervando l'una con ogni affetto, lasciò l'altra chiusa nella sua conchiglia. Non so che veruno abbia sin qui dato fuori lo Stabat mater speciosa (2), e provandomi a tradurne qualche strofa, mi sento fuggir della penna la non traducibile soavità della lingua, della melodia e dell'antica semplicità: « La dolce madre stava, tutta gaudio, il presso al fieno dove posava il suo bambino. — La sua anima giojosa, lieta e ardente d'amore, abbondava di giubilo. - O quanto fu lieta e besta quella immacolata madre dell' Unigenito! --Chi non si colmerebbe di gioja al vedere la madre di Cristo in cost dolce sollazzo? — Chi si terrebbe dal gioire insieme con essa, vedendo la madre di Cristo trastullarsi col suo figliolino? - Per i paccati del suo popolo vide Cristo fra giumenti, e tremante di freddo. - Vide Cristo, suo dolce figliuolo, piangente, benche adorato, sotto una vile tettoja. - I cittadini del cielo vengono a cantare lietamente dinanzi a Cristo nato in una mangiatoja. — E ritti gli stavano dinanzi il Vecchio e la Vergine, senza potere far parole, e stupefatti per maraviglia (3).». Non

- (1) Che prima fosse composto il canto del dolore si potrebbe argomentare da questo, che certe cose le quali son naturali nello Stabat dolorosa, sono aforzate un poco nello Speciosa, come il Pertransivit gladius, diventato Pertransiait jubitus etc. (T.)
- (2) Lo vedo anche nella edizione veneta del 1556, al segno della Speranza; e medesimamente nell'altra del 1514, di cui assa, dice il Gamba, è meteriale ristampa. Ivi, dopo la strofa XV è di più questa:

Justa stramen temm stare Te libenter sociare In foeno desidero . (T.)

(3) Biblioteca nazionale di Parigi, codice n.º 7785 fogl. 109 verso

Stabat Mater speciosa
Juata foenum gaudiosa
Dum jacebat parvulus.
Cujus animam gaudentem
Laetabundam et ferventem
Pertransivit jubilus.
O quam laeta et, begta
Fuit illa immaculata
Mater Unigeniti!
Quae gaudebat et ridebat
Exullabat, cum videbat
Nati partum inclyti.

Quis et qui non gauderet
Christi Matrem si videret
In tanto evolutio?
Quis non posset collactari
Christi Matrem contemplari
Ludentem cum filio?
Pro peocatie suae gentis
Christum vidit cum jumentis
Et algori subditum.
Vidit suum dulcum natum
Vagientem, adoratum,
Vili diversorio.

vado siù oltre : e non so se la grazia di questo piccolo quadro mi inganua recandomi la memoria a un antico quadro di Lo-

Nato Christo in praeseps, Goeli cives canunt laste Cum immenso gaudio. Stubat senex cum puella Non cum verbo nec loquela Supescentes cordibus. Eja Mater, fons amoris, Me sentire vim ardoris Fac ut tecum sentiam. Fac ut ardeat cor meum In amando Christum Doum. Ut sibi complaceam. Sancta Mater, istud agas: Prone (sic) introducas plagas (a) Obstupescit omnis sensus Cordi fisas valide. Tui nati coelo lapsi, Jam dignati foeno nasci Poenas mecum divide . . . Fac me vere congaudere Jesulino cohaerere. Donec ego vixero. In me sistat ardor tui Puerino fac me frui Dum sum in exilio.

Hunc ardorem fac communem , ... ... Ne farias me immunem Ab hoc desiderio. Virgo virginum praeclara, Mihi jam non sis amara: Fac me paroum rapers. Fac ut nortem watcheum fanten Oni nascando vicil mortem Volens vitam tradere. Fuc me tecum satiari. Nato tuo inebriari, Stans interstripudia . Inflammatus et accensus Tali de commercio. Fuc me nato custodiri, Verbo Dei praemuniri; Conservari gratia . Quando sorpus morietur Fac ut animae donetur Tui nati visio.

Qui dee finire la prosa di Jacopone; e forse altri vi aggiunse le due seguenti strofe:

> Omnes stabulum amantes Et pastores vigilantes Pernoctantes sociant. Per virtutem nati tui Ora ut electi tui Ad patriam veniant. - Amen.

Queste sono altre sequenze latine mescolate fra le Poesfe di Jacopone:

F.º 104. verso: Ave fuit prima salus.

F.º 106. recto: Jesú dulcis memoria.

F.º 107. recto: Verbum caro factum est.

F.º 108. recto: Crux te, te volo conqueri.

F.º 408. verso: Cur mandas militat sub vana gloria.

F.º 109. recto: Ave regis Angelorum.

F.º 111. recto: Stabat Mater dolorosa.

(Nota dell' Autore).

(a) L'ediz. del 1514 ha Prone nostro dueus plagas . (T.)

renzo di Credi. In sul devanti vi ha il bambin Gesu coricato in terra sopra un poco di paglia: gli sta dicanzi Giuseppe, in piedi e appoggiato sul suo bastone; e la Vergine sta giucchioni, in un santo raccoglimento, e spirante tutta la gioja di una giovane madre. Da lato e di dietro ad essa vi ha degli angeli; nè il pittore ha obliato il bove e l'asinello, que' due buoni familiari del bambino Gesu, che il popolo faceva partecipi al gaudio del di Natale.

Più altre cose in latino si trovano fra le opere di Jacopone: ma quella lingua de' dotti e de' letterati non si accordava con l'umiltà del convertito; e come egli avea riflutato gli Ordini sacri per rimanere frate laico, così lasciò andare il latino, e si mise a scrivere, non mica nella lingua italiana, in quella lingua che Dante chiama delle Corti, ma nel dialetto de' monti dell' Umbria, appunto come il parlava l'infimo de'lavoratori o de' pastori. Allora solamente scaturi la sua vena, e trovato, diciam cost, il natural suo canale, si sparse abbondantissima per varii subjetti, toccando ad ora ad ora i più sottili punti della metafisica cristiana, e le querele che straziavano la chiesa, ed i mistéri che la consolano. La raccolta delle poesie di Jaconone ne contiene bene dugento undici, che sono spartite in sette libri; noi per altro le ordiniamo in tre principali capi: Poeste teologiche, Satire, e Composizioncelle fatte per isparger fra'l popolo qualche santo pensiero, o per celebrare qualche festa.

Gon tutto che il Penitente da Todi si ingegnasse di involgere nella oscurità i suoi studi e la sua scienza, si ha di già tanto in mano da registrarlo fra Teologi. Non abbiam dimenticato quel cantico col quale, conosciuta la vanità delle dispute scolastiche, si accomiata dai dottori e da libri, col proposito di giungere al vero per più breve cammino: ma non bisogna fidarsi tanto degli Addii che parecchi nobili ingegni han detto alla scienza, i quali non gli han tenuti poi dal ricadere sotto il suo impero, e dal vivere e morire in servigio di lei. Allorche Jacopone si pensava di fuggire la Filosofia, altro non faceva che darsi a una delle parti in cui era divisa, lasciando i dommatici per entrare nella schiera dei mistici, e quivi trovava un'altra scuola, che incomincia da s. Dionisio Areopagita, e si continua con Scoto Erigène, con Ugo e con Riccardo da s. Vittore, venendo fino a s. Bernardo. La ispirazione mistica, di-

scesa nelle solitudini di Fente Avellana, di Vallombrosa e di Flora, avea fatto sorgere, e in Italia massimamente, più generazioni di contemplativi. Risvegliati gl'ingegni dalle focosa grida di s. Pier Damiano, e trascinati in sull'orlo del misticismo eterodosso dalle rivelazioni dell'Abate Gioasobino, accennavano già di cadervi, quando s. Bonaventura gli ridusse in una via men perigliosa, e gli fermò a tale altezza da cui senza vertigini potessero contemplare Dio. E Jacopone andò dietre a si fatte guide: ad ogni passo il cogliamo ispirato dalle loro ricordanze, o, a dir più proprio, illuminato dalla lor face.

Innanzi di prendere ad esame un sistema appuntabile per melti capi, è buono il dichiarare, che ci è un misticismo inappuntabile, vero, e che è fondamento di tutta la religione: dacchè proposito di tutta la religione si è l'unir l'uomo a Dio per mezzo dell'amore, della grazia, e delle comunicazioni sovrannaturali. Non si da Teologia cristiana senza misticismo si fatto: da esso fu ispirato s. Tommaso, come fu Bossuet; ed è sciocco artifizio degli increduli il confonderlo stortamente con particolari dottrine, in cui l'errore si mescola con la verità.

La filosofia mistica si muove da questo, dal riconoscere cioè in noi certe intuizioni luminose che ad un tratto, in momenti di emozione, ci rendono palesi tali verità, cercate senza pro con ogni conato di raziocinio. Queste subitanee vedute per altro illuminano l'anima in quel solo istante che oblia se medesima, o che, spiccando un volo sciolto da ogni umano pensiero, si franca dalle passioni e da' sensi. Ci ha denque una luce che vien largita alla virtù e riman celata alla scienza: ci ha, per giungere al vero, una strada morale, più certa assai che la logica; e per questo tutti i mistici si rifanno dallo stabilire la insufficienza della ragione. Jacopone va poi anche più la; e con un linguaggio il qual ritrae meno dalla temperanza di s. Bonaventura, che dalla veemenza di s. Pier Damiano, ripudia ad un ora Aristotele e Platone, le dotte tradizioni della antichità, non che gli artifizi della scolastica contemporanea; e tutto l'insegnamento teologico della Università di Parigi, che mandava si vivo fulgore, non era altro a'suoi occhi che orgoglio di scienza e vanita di disputazioni. « Parigi, egli dice, ha abbattuto Assisi, e i loro dottori ci han messo per la mala via ». A riscontro delle controversie di quella famosa scuola, e di quelle tési de quolibet, proposte e sostenute contro chi che si fosse, vi pone l'ultimo esame che ciascun' anima dovrà sostenere, dove nulla varranno i sofismi contro i sillogismi del Giudice eterno. Altrove egli encomia la saggezza che si tiene ascosa a' falsi sapienti: « È inutile che vengano con tante chiavi a tempestare quella porta che è chiusa per loro... La vera sapienza ammaestra gli uomini con l'amore, e si manifesta al cuor puro (1) ».

Tuttavia, con l'essere più ardita, non è men laboriosa la via scelta dai mistici; dacche se cansano gli avvolgimenti della loica, si precipitano per altro negli abissi della morale, ed anche per questo verso trovansi ricondotti allo studio dell'uomo. Sara dunque lor prima cura disnebbiare il caos della natura decaduta, e distrigare le contrarie passioni che se ne contrastan l'impero. Jacopone, siccome tutti i moralisti cristiani, riduce a sette i disordini della volontà: cinque han radice nello spirito, e sono la superbia, con le quattro figliuole che partorisce per flagello del mondo: invidia, ira, pigrizia e avarizia: due altre procedono dalla carne, e sono la gola e la lussuria. Considerando tal generarsi del male, non è maraviglia che il poeta ne prenda spavento, e che l'anima abbandonata al peccato gli paja un inferno.

L'anima ch' è vitiosa Allo 'uferno è simigliata. Casa è fatta del demonio.

La superbia siede in trono: Pegio è che 'ndemoniata. Sonci tenebre d' invidia.

Di ben non ci armán vestigia; Si la mente ha ottenebrata. Evvi acceso fuoco d'ira Che a mal far la voglia tira: Volgesi d'intorno e gira: Morde sì com'arabbiata. L'accidia una freddura Ci reca senza misura Posta in estrema paura.

<sup>(!)</sup> Jacopone, Poesie spirituali, lib. I, sat. 1, sat. 10, sat. 18, sat. 8. Cf. s. Pier Damiano, Liber inscriptus Dominus vobiscum, cap. 1. (Nota dell'Autors).

L'Avarizia pensierosa Ecci verme che non posa; Tutta la mente sì ha rosa. Cose in tante l'ha occupata. Di serpenti e di dragoni La gota fa gran bocconi: Nè già pensa le ragioni De lo scotto a la levata. La luxuria Cetente Insolfato foco ardente Trista lassa quella mente Che tal gente ci ha 'lbergata. Venite, o gente, ad odire, Et stupite del vedire: Inferno era l'alma jeri, Paradiso oggi è tornata (1).

Ma si fatto mutamento non è opera di un sol giorno: si compie in tre periodi che dai dottori si appellano, Vita purgativa, Vita illuminativa e Vita unitiva.

È necessario innanzi tratto che l'anima prenda orrore della caduta: e per ciò Jacopone le mette innanzi una parabola:

Se re di Francia avesse figliola
Et ella sola
En sua redetate,
Giría adornata di bianca stola;
Sua fama vola
Per tutte contrate.
S'ella in villate entendesse in mal sano
Et desseise in mano
A sè possedere,
Che potría huom dire di questo trattato?
Più vile cosa è quello ch' ài fatto
Darte'n transatto
Al mondo fallente.

Al sentirsi ricordare la sua celeste origine e la sua primitiva beltà, al vedere la divina immagine di cui ha tuttora le sembianze, ma trasfigurate, l'anima si pente; e dal pentimento sgorgan le lacrime; ed il poeta ne riconosce l'arcana virtu:

> O lacrima, con grazia gran forza hai, Tuo è lo regno e tua è la potenza:

<sup>(1)</sup> Jacopone, Possis spirituali. lib. 11, 9, 11. (Nota dell' Autore).

Ma non ci ha pentimento efficace senza che ci sia fermo proposito di satisfare, di espiare, e di sradicare la mala erba del vizio. « La volontà è simile al gagliardo lavoratore che sopporta il freddo ed il caldo, e disagiosamente chinato verso terra, non partirà da lei finchè tutta l'abbia rimonda; né mai farebbe pensiero di coricarsi nel letto mentre che il suo campo rimanesse incolto ». La mortificazione adunque castighera i sensi, recandogli sotto disciplina: punirà l'udito con severe ammonizioni: il gusto con l'astinenza: l'odorato si sbizzarrirà all'assistenza de' malati; e il tatto si purifichera sotto il cilicio, tanto che la carne domata si renda vinta e prometta di non più mormorare.

Ma tempo è omai che pigli il volo l'anima purificata, e che si levi per li suoi meriti a quell'altezza ove Dio non più negheralle la sua luce; e quivi costumano i mistici di rizzare la scala delle virtù, che essi compongono dei sette Doni dello Spirito Santo, delle quattro Virtù cardinali, conosciute pur da'filosofi, e delle tre Virtù teologali che fanno i Santi. La scala immaginata da Jacopone è simile a quella sognata da Giacobbe, che si posava sulla terra e andava a perdersi in cielo; se non che il legno di questa, bagnato di rugiada divina, ha ger-

IV, 33:

Udite una tenzone
Ch'è fra l'anima e'l corpo.

(Nota dell' Autore).

<sup>(4)</sup> Jacopone, lib. V, 15, ibid., 23, stanza 14. Que be versi recati a proposito della lacrima, mi fan sovvenire un maraviglioso passo di a. Pier Damiano circa alla potenza delle lacrime: De perfections monachorum, cap. 12: « Lacrymarum quippe mador animam ab omai labe purificat, et ad proferenda virtutuma germina nostri cordis arva fecundat... Lacrymae porro, quae a Deo sunt, divinae exauditionis tribunal fiducialiter adeunt, et impetrantes praesto quod petunt, de peccatorum nostrorum certa remissione confidunt. Lacrymae sunt in foederanda inter Deum et homines pace sequestres, et veraoes sunt, atque doctissimae in qualibet humanae ignorantiae dubietate magistrae.

mogliato foglie e frutti. Al primo scalino vi sono il Timore e la Umiltà, principio di ogni perfezione: al secondo la Povertà e la Larghezza, ambedue sprezzatrici dei caduchi tesori: al terzo la Pieta e la Misericordia: al quarto l'Obbedienza e l' Abnegazione: al quinto la Temperanza e la Giustizia, con la bilancia e con la spada: il sesto scalino è sormontato dal Consiglio, con capelli canuti, e dalla Sapienza che ha un libro aperto sulle ginocchia: il settimo è per la Castità e per la Intelligenza: in sull'ottavo stanno sedute la Forza e la Magnanimità, armate ed in punto per combattere: sul nono la Fede e la Speranza: sul decimo la Perseveranza con la palma in mano; ed in cima l'Amore con scettre di fuoco « perchè è ben giusto che esso tenga il primo luogo come re di corona e sovrano signore ». La celeste salita par soave all'anima che si avvia su per essa, e venuta al sommo, scorge con istupore l'Increato, i cui raggi illuminano tutto le creature: e si posa in quella vista, e contempla. La virtù sola per altro non è sempre sufficiente a guidare la intelligenza per sino a regioni ove approdano si pochi. I mistici hanno ben compreso com' è necessario il sorreggere il volo del pensiero ponendogli una regola; e però gli artifici della scuola hanno scambiato con gli esercizi della cella; e Jacopone, come fa s. Bernardo, novera quattro gradi, i quali bisogna passare innanzi di giungere al fondo del santuario. Il primo grado è leggere i libri senti, con pura e diritta intenzione: vien poi la meditazione che fa sua la sostanza del testo: la preghiera poscia sollecita la Verità eterna che tolga via l'ultimo velo; e per ultimo la contemplazione possiede, fruisce, e ha trovato « una filosofia novella, appetto alla quale fuggono come nubi tutte le altre (1) ».

Ma se da principio ci fu di mestieri di porre in catene il sentimento per dare liberta alla intelligenza, or che la intelligenza è venuta in possessione del vero, il sentimento arde di unirsi al Bene sovrano. Ora, l'anima tanto si unisce al Bene sovrano quanto si diparte da'beni di quaggiù; secondo che getta via del loro incarco, secondo si leva in alto: e la poverta non è solo oggimai la umil regola de'religiosi francescani, ma è legge che governa il mondo spirituale. Jacopone registra tre

<sup>(4)</sup> Jacopone, 11, 31, 26; V, 23, stanze 19. 22. Cf. s. Bernardo, De scala claustralium ... (Nota dell' Autore).

gradi di terreno spogliamento, cui esso agguaglia a' tre cieli degli astronomi antichi. L'anima, spogliato che si ha l'amore delle ricchezze, l'orgoglio del sapere e il desiderio di gloria, tutta sfavillante di virtà, è allor simile a un cielo stellato. Ma sotto que' brillanti astri, si contendono tuttora il campo i quattro venti, e nell'anima purificata si agitano tuttora quattro contrarie potenze, la speranza e il timore, la gioja e il dolore. S' ella sgombra da sè le passioni, se perviene a quel punto in cui la volonta prende il suo partito senza timore e senza speranza, e che la virtù trova il suo mobile in sè medesima, allora l'anima si fa simile al cielo cristallino, il qual non teme tempeste, ed il cui moto ordinato fa muover tutte le sfere. Ella nuò finalmente gittar da sè, con estremo sforzo, le immagini e le figure che ajutaronia comprendere le cose invisibili: può anche spogliarsi le proprie virtù, non tenendole più per sue, e recare a niente sè stessa; ed allora assomigliasi al cielo empireo, che si fonda sul nulla, ma che vi abita Dio. A voler dire il vero. una simile condizione non ha più nome: l'amore ci vive senza parlare, senza ragionare, senza passione, in una gran luce avviluppata di tenebre: vive, e non vive più: il suo essere non è più in lui: trasformatosi in Cristo, ha fatto sua volontà della volonta di Dio. Più volte ha cantato il Poeta i misteri di questo annichilamento (1), e sa com' è periglioso: il perchè, condotta che ha l'anima sino in cima. l'assenna che stia ben sull'avviso:

Quando tu fossi poi più alto salita,
Allor ti guarda più di non cadere;
Ma tutta timorosa sta e contrita,
Nè nella mente vanagloria avere;
Chè la natura umana sempre invita
Di qualche cosa a volersi tenere.
Ringrazia sempre l'alta signoría.
Pregoti che mi guardi, vita mia:
Sola, io non so se non malvaggia e ria;
Ma tua è questa grazia certamente (2).

In sostanza qui siamo sull'orlo dell'abisso; e quando Jacopone, per condur l'anima a Dio, vuol farle traversare il nulla,

<sup>(1)</sup> Jacopone, V, 34; VII, 9 (Nota dell' Autore).

<sup>(2)</sup> Jacopone, II, 23, 20; V, 34; VII, 19; V, 23, stanza 18 ( Nota dell'Autore).

è così eccedente il suo parlare che rende somiglianza del panteismo indiano, il quale per ultimo di felicità si propone una eterna indifferenza e l'appichilamento della creatura umana nella immensità divina. Là dove encomia quel riposo, nel quale si spenge ogni timore ed ogni speranza, che più non si briga della propria salute, e che addomanda l'inferno, sol che vi possa portare l'amore, egli rasenta bene il quietismo nel quale sdrucciolarono i falsi mistici di quel tempo (1). Mentre le dissensioni dell'ordine di s. Francesco facean nascere i Frati spirituali, parecchi di questi, mossi da spirito di contradizione e di novità, si gettarono a una dottrina che da qualche anno teneva in pensiero la Chiesa. « Come l'impero del Dio padre. figurato nel Vecchio Testamento, avea fatto luogo al regno del Figliuolo, che ebbe per sua legge il nuovo Testamento, e così, andavasi dicendo, è venuto il tempo che dee compiersi l'avvenimento dello Spirito Santo; e che, sopra le rovine di precetti a tempo, si fonderà un vangelo eterno. L'uomo in quel nuovo stato potrebbe, senza abbandonare la terra, arrivare alla perfezione de' Beati, e per conseguenza alla lor libertà e alla loro impeccabilità. In tal caso la legge non obbligherebbe altrimenti: l'esercizio delle virtà sarebbe vietato come turbamento della quiete: la ragione, signora dei sensi, più non temerebbe di loro accordare le satisfazioni che domandano». Tali sogni di cella si predicavano poi sulle piazze, e ne venivan su migliaja di settarj col nome di Fraticelli o di Beguini, che

(1) Jacopone, II, 20, st. 18.

De l'inferne non temere, Nè del cielo speme avere.

11, 26, st. 25.

Dimandai a Dio l'inferno, Lui amando e me pordendo.

Si ravvisano qui tutte le idee agitate nella controversia tra Bossuet e Fénélon sul Quietismo. Vedi massimamente Bossuet, Instructions sur les états d'oraison, libro III. Il linguaggio del Poeta non ci dà materia da riconoscere se quest'annichilamento, dove il timore e la speranza vanno in dileguo, sia per esso uno stato passeggiero, o uno stato durevole e definitivo, il che importerebbe uno degli errori condannati nelle Maximes des Saints. Ma la quistione a'tempi del poeta non era posta ne'termini che su poi; e però non è da sarsi maraviglia se non la risolve in modo approvabile dalla esatta Teología (Nota dell'Autore).

mettevano in fiamma l'Italia e la cristianità in periglio (1). L'umiltà per altro salvò Jacopone da simili traviamenti, il quale, anche negli estremi ratti della estasi, non perde il sentimento di sua fragilità; e non c'è altezza per esso da cui l'anima non possa precipitare, nè c'è contemplazione che dispensi dal merito delle opere. Quel servo del vero amore incalza con fiera gelosia tutti quegli cui esso chiama settatori dell'amore contraffatto; e le invettive medesime con cui gli conquide ci fan conoscere l'intrinseco delle quistioni d'allora:

Amor che non è saggio
Di prudenza vestito
Non può veder gli excessi,
Però che è insanito:
Rompe leggi e statuti
E ogni ordinato rito:
Dice che egli è salito
Nulla legge a servare.

O charitate vita,

(Ch' ogn' altro amor è morto)

Non vai rompendo legge

Anzi le osservi in tutto:

E là 've non è legge,

A legge l' hai ridutto.

Ogni atto si è lecito,
Ma non a omne chivigli:
Al prete sarificio,
Et al marito figli:
Al Potestate occidere.

Chi vive senza legge,
Senza legge perisce:
Correndo va a lo 'nferno
Chi tal via seguisce:

<sup>(!)</sup> Raynaldus, Annales Eccles. contin. ad ann. 1294, 1297, 1314, 1312. Muratori, Scriptores Rev. Italic., IX, Historia Dulcini heresiarchae. Wadding, Annales, ad ann. 1297 (Nota dell' Autore).

In quel luoco s'accumula Ogni cosa che 'ncrisce: Chi ensieme fallisce Ensieme ha da penare (4).

Mi sono ingegnato di recare ad altrui conoscenza per mezzo di un rapido esame, le poeste mistiche di Jacopone; e tuttavia nel far tale esame ho paura di averle sfigurate assegnando loro la unità di un ordine teologico. Non vi ha dubbio che tutta quanta la dottrina di Jacopone sta unita con precisissimo collegamento; ma non così per altro fanno le poesie, che sguisciano, a modo di parlare, e si inframmischiano, e si accavallano:

(4) Jacopone, lib. V, 23, stanze 48, 42; e 34, stanza 8:

Vuol l'amor che eosì sia Che noi stiam contenti al quia; Ma imperò che tuttavía Noi ne sforziam di fare.

Noto qui una locuzione la qual vedrassi imitata da Dante:

State contenti, umana gente, al quia.
(Perg. III, 57.)

Lib. V, I, st. 5, 8, 9, 11; e st. 1:

Amore contraffatto Spogliato di virtute .

Alcuna volta i cantici di Jacopone hanno l'aria delle più belle pagine della *lmitazione*. E così quando esso dà all'anima due ali per volare a Dio, cioè la castità del cuore e la purità della mente (lib.  $\nabla$ , 35) si ravvisa un luogo maravigliosamente tradotto da Corneille.

Pour t'élever de terre, homme, il te faut deux ailes
La pureté du soeur et la simplicité:
Elles te porterent avec facilité
Jusqu'à l'abime heureux des clartés éternelles (a).

(Imitation, lib. II, cap. 4.) (Nota dell'Autore).

(a) Sarà buono recar qui le strofe di Jacopone parafrasate da Corneille:

Conviene che ta sali

Non con passi carnali,

Ma con quelle due ali

Che ad esso ne fan gire:

Questo si è 'l puro affetto

Col purgato intelletto:

Vaccio iouge al Diletto,

Però che appresso stane. (T.)

nell'arnia dunque c'è ordine, ma non ci è nello sciame, che ne esce fuori per posarsi su questo o quel fiore. Bisognerebbe seguitare i voli improvvisi di quel mutabile ingegno: bisognerebbe vederlo come è sublime allorchè canta lo sposalizio dell'anima col divino amore: ironico e alla mano quando narra la disputa dello spirito che vuol far penitenza, e del corpo che recalcitra sotto la verga: sottile e garbato s'e' tratta di ordinare l'abbigliamento d'un'anima invitata alle feste di Paradiso (1).

Passo sopra a molti curiosi componimenti, perchè voglio fermarmi ad uno dei più notabili: vo' dire un cantico di quattrocento quaranta versi (2), nel quale il Poeta, sotto forma un poco epica ed un poco drammatica, si propone di cantare la riparazione della umana natura:

#### POETA.

L'uomo fu già creato virtuoso; Volselo disprezar per sua follía: Il cadimento fu pericoloso, La luce fu tornata in tenebría: Il risalire posto è fatigoso: A chi nol vede par grande follía: A chi lo passa pargli glorioso; Et paradiso sente in questa via. Quando che in prima l'uomo sì peccao Diguastò l'ordin tutto de l'amore: Ne l'amor proprio tanto s'abracciào, Che n'antepose sè al Creatore: Et la Giustizia tanto s' indegnào Che lo spogliò di tutto suo onore: Ciascheduna virtù l'abandonào; Gli fu il demonio dato possessore. La misericordia vedente Che 'l misero huomo era così caduto, Di cotal cadimento ella dolente (Chè con tutta sua gente era perduto) Le sue figliuole ad una imantenente,

(1) Jacopone, lib. V, 23; lib. IV, 33; lib. 11, 14:

Anima che desideri D'andare a Paradise .

( Nota dell' Autore ).

(2) Lib. II, 2 (Nota dell' Autore).

Et ha deliberato darli aiuto, Et mandarli messaggio di sua gente Che sia il miser huomo sovvenuto.

. . . . . . . . . . . . .

Madonna Penitenza c'è trovata In suo soccorso con tutta sua schiera, La Penitenza manda il suo corriere Che l'albergo le deggia apparecchiare,

Tre suoi figliuoli allor ci fè venire Et miseli nell' huomo al cor purgare. E'n prima ella vi mise lo timore Che tutto 'l cor li rese conturbato:

Poi mise conoscenza di pudore .

E nella fine glie diè gran dolore Che Dio aveva offeso per peccato. Vedendo l'huomo sè così sozzato, Cominciò malamente a suspirare.

Ma en nulla guisa può a Dio satisfare.

Chè l'huomo per se aveva fatto il tomo,

Per se doveva far rilevamento.

L'angel non si tenea d'aiutar l'huomo, Et non potea con tutto el suo convento,

La Penitenza manda orazione Che dica a corte quel che gli è scontrato ,

« Misericordia chiedo e non ragione », Entrò misericordia tosto in corte, Et la sua ragione ebbe allegato:

. . . . . . . . . . . . . . . .

## MISERICOBDIA.

Misere, io mi lamento di mia sorte, Che la giustizia sì me n'ha privato.

Et me con l'a huomo ha ferito a morte, Et di tutto 'l mio onor sì m' ha spogliato.

### GIUSTIZIA.

Mesere, all' huomo fu posta la lege Volsela egli sprezar per sua fallura La pena gli fo data, e non si rege Secondo che l'offesa la penura. Ricerca il mio giudicio, e poi correge. Se nulla cosa è fatta oltra misura.

DIO PADRE.

O figliol mio, mio sommo sapere, In te ora giace l'assuttigliamento Di racquistare l'huom com'è in piacere A tutto quanto lo nostro convento: Tutta la corte farai risbaldire Se tu vorrai sonar quello stromento.

IL FIGLIUOLO DI DIO.

O dolce Patre mio di riverenza,
Nel petto tuo sempre son dimorato;
Et la virtute de la ubidienza
Per me sì serà sempre exercitato:
Trovimisi pur albergo d'avenenza
Là 've io deggia esser albergato;
Et io faraggio questa convenenza
Di conservar ciascuna nel suo stato.

Qui narra il Poeta la creazione di Maria, l'annunziazione, e il parto divino

Sì come Adam da prima fu formato D' intatta terra, dice la Scrittura, Così di Vergin Cristo fosse nato Che per lui venía a far la pagatura: Nove mesi nel ventre fu albergato; Nacque di verno et nella gran freddura; Et nato in terra di suo parentato Nè casa li prestar nè amantatura. Le virtù ensleme tutte congregate A Dio sì fanno grande lamentanza: Meser, vedete la vedovitate Che abbiam patita per l'altrui offensanza. A qualcheduno si ne desponsate, Il qual di noi aver deggia pietanza, Che l'obrobrio ne tolla e la viltate Et rendane lo pregio et l'onoranza.

DIO PADRE.

Figliuole mie, or gite al mio Diletto, Perchè a lui vi voglio disponsare: Dentro alle sue mani sì vi metto, Che con lui vi deggiate riposare: Onore et pregio senza alcun difetto Da tutta gente faravvi ammirare; Et voi 'l mi renderete sì perfetto, Che sopra i cieli lo farò exaltare.

I sette doni dello Spirito Santo vengono a fare le doglianze medesime; e Dio Padre gli manda ancor essi dal Redentore. All'ultimo vengono le sette Beatitudini:

## LE BEATITUDINI.

Meser, le pelegrine a te venendo
Albergane, che siamo di tua sorte;
Peregrinato avemo state e verno
Con molti amari di, e dure notte:
Ognun ne caccia, e pargli far gran senno
Che più semo odiate che la morte.

# DIO PADRE.

Non si trovò null'huomo ancora degno D'albergare si nobile tesauro; Albergovi con Cristo, o dolve 'n pegno: Et voi sì l'averete molto caro:

Demostrarete Cristo come segno:

Ecco il maestro del nostro riparo.

# POETA.

ll dolcissimo nostro Redentore Alla giustizia per l'huomo ha parlato.

# LA GIUSTIZIA.

Mesere, se vi piace di pagare Il debito che per l'huomo è contratto, Ben lo potete, se vi piace, fare, Chè siete Dio e huomo però fatto;

Et volentieri con voi faccio il patto, Chè solo voi mi potete appagare.

### LA MISERICORDIA.

Meser, che l'huomo sia tratto di bandi.

Che la sua infirmitate si è tanta,
Che in nulla guisa si potría guarire,
Se ogni lor difetto non t'amanta
Di chiunque è, fu e sarà per l'avvenire.

Consolarai poi me misera affranta,
Che tanto ho pianto, come dèi sapere.

CRISTO ..

Sotilmente tu hai adimandato,
E in ciò che chiedi io ti vo' contentare.
De l'amore si sono inebriato,
Che stolto mi faraggio riputare
A comparare così vil mercato,
Et tale e si gran prezzo voler dare,
Che l'huom conosca quanto l'aggio amato
Morir ne voglio per lo suo peccare.

A'prieghi della Misericordia, G. Cristo apparecchia un bagno dove l'uomo lordo di peccato racquistera il primitivo candore; ma in quel medicamento divino vuol metterci mano la giustizia, e non può l'uomo entrare nel lavacro battesimale se non rinunziando al demonio. Si istituisce poi la Cresima, e l'Eucarestia, e gli altri sacramenti, in ciascuno de'quali Cristo fa la parte della giustizia e della misericordia. Le sette virtù vanno accosto a' sette sacramenti, e i sette Doni son venuti a celebrare le nozze loro con le Virtù: dalla cui unione nasceranno le sette Beatitudini »:

> La pace dentro al cor si è tranquillata: Ora preghiamo l'alta Trinitate Che ne perdoni le nostre peccata.

Non penso di amplificare il merito di questo componimento a lodare la sua semplicità, la sua efficacia e la sua vivacità. Le allegorie che vi usa il poeta non han cosa che non si accordi con le tradizioni dell'arte cristiana. Prudenzio, cantando nel quarto secolo la battaglia delle virtù e de'vizii nella sua Psicomachia, aveva personificato la fede e la idolatria, il pudore e la voluttà, la pazienza e la ira: e trecento anni dopo Jacopone, vedrassi un Calderon ravvivare il teatro co' suoi Autos sacramentales, dove ha posto personaggi allegorici misti con gli storici, e vi si vede Adamo e Cristo con l'intelletto e con la vo-

lonta; David e Abigail con la castità e con la lussuria (1). Ne diverse erano le regole della pittura. Quando Taddeo Gaddi volle dipingere il trionfo di s. Tommaso d'Aquino, nella maravigliosa cappella degli Spagnuoli a Firenze, prima pose il santo dottore a sedere sopra un'alta cattedra, con angeli, profeti ed evangelisti dattorno, ma sotto vi dipinse quattordici donne di rara bellezza, per figura delle sette scienze e delle sette virtù. L'allegoría, che agli artisti de'secoli dotti porge solo finzioni languidissime, diventa tutta fuoco tra le mani degli artisti del medio evo; chè nelle loro opere si trasfondeva la fede ond'essi abbondavano, e riuscivano per ultimo al creder veri i personaggi che immaginavano, e a dar loro quella semplicità, quella naturalezza e quella energia che gli fa vivi.

Il cantico della riparazione della umana natura, per quelle sue nobili stanze di otto versi endecasillabi, ha già l'andare della epopéa; ma nel cantico seguente, dove Jacopone figura Cristo in cerca dell'anima errante, io ci vedo proprio il volo della lirina:

GLI ANGELI.

O Cristo onnipotente, Dove siete inviato? Perchè poveramente Gite pellegrinato?

CRISTO.

Una sposa pigliai

Gui dato haggio 'i mio core:

Di gioie l'adornai

Per avermene onore:

Lassommi a disonore,

E fammi gir penato.

. . . . . . . . .

Hammi fatta fallanza,

E fammi gir penato.

Acciochè l'essercizio Avesse compimento,

<sup>(4)</sup> Calderon, La Nave del Mercader, la primer flor del Garmelo (Nota dell'Autore).

Il corpo per servizio
Dieiglie per ornamento.
Bello fu lo stromento,
Non l'avesse scordato!
Acciochè ella avesse
In che se exercitare,
Tutte le creature
Per lei volsi creare.
D'onde mi devea amare,
Hammi guerra menato.

GL1 ANGELI.

Signor, se la troviamo, Et vuole ritornare, Vuoi che le diciamo Che glie vuoi perdonare?

CRISTO.

Dicete a la mia sposa
Che deggia rivenire:
Tal morte dolorosa
Non mi faccia patire:
Per lei voglio morire,
Sì ne so innamorato.
Con grande piacimento
Faccioglie perdonanza,
Rendoglie l' ornamento,
Donoglie mia amistanza:
Di tutta sua fallanza,
Sì mi sarò scordato.

GLI ANGELI.

O alma peccatrice
Sposa del gran marito,
Com' iace in esta fece
Il tuo volto polito?
Com' hai da lui fugito
Che amor tal t' ha portato?

L' ANIMA.

Pensando nel suo amore Si so morta e confusa: Posemi in grande onore, Or in che son retrusa? O morte dolorusa, Como m'hai circondato! GLI ANGELI.

O peccatrice ingrata, Ritorna al tuo Signore: Non esser disperata, Chè per te muor d'amore.

Non haver dubitanza De la recettione.

L' ANIMA.

O Cristo pietoso,
Ove ti trovi, amore?
Non esser più nascoso
Chè muoio a gran dolore.
Chi vide il mio Signore,
Narrel chi l' ha trovato.

GLI ANGELI.

O alma, noi el trovammo Su nella croce appiso; Morto lo ci lassammo Tutto battuto e alliso: Per te morir s'è miso; Caro t'ha comperato.

L' ANIMA.

E io comenzo il' corrotto
D' un acuto dolore.
Amore, e chi t'ha morto?
Se' morto per mio amore.
O inebriato amore,
Ove hai Cristo inalzato (1).

Abbiam seguitato Jacopone per una regione ideale, immaginatasi a suo talento, e piena tutta quanta di angeli e di virtù, e tutta sfolgorante di verità eterne: è tempo ora di tenergli dietro nella regione della realtà, e di vederlo alle prese con gli uomini quali il peccato gli ha fatti. Jacopone non somiglia minimamente a quel maraviglioso Angelico da Fiesole, che, rappresentate con pennello immortale le gioje del paradiso, vien

<sup>(1)</sup> Jacopone, lib. IV, 6 (Nota dell' Autore).

poi meno a sè stesso nel dipingere l'inferno, e non può fare che non ritragga in que' dannati un po' della sua innocenza, e un po' del suo candore in que' diavoli; ma per contrario il Penitente da Todi, quando si toglie alle sue estasi e rappresenta i disordini de' suoi contemporanei; ci tiene infra due s' egli ha o no caricato apposta i colori, tanta è la forza de' suoi quadri.

Non è abbastanza noto a tutti qual fosse nel medio evo la parte del male. In que' secoli, ne' quali siamo usi a credere che il cristianesimo governasse tranquillamente le anime pacifiche, due cagioni mal conosciute produssero perigli alla fede. e scandalo di costumi. L'una erano le ricordanze del paganesimo, più vive tuttora che altri non pensa, e la superstizione portata cotanto in là che a Firenze la statua di Marte, levata dal tempio di quel Dio e portata a piè del Ponte Vecchio, ispirava un cotal terrore al popolo. Nella eresta degli Albigesi rivivea il dualismo, e, sotto il nome di Averroe, teneva il campo nelle scuole il materialismo epicureo. L'altra cagione era l'antico addentellato della barbarie, l'appetito del sangue e della sensualità. La Chiesa faceva professione di rispettare la vita dell'uomo; ma invano, chè que tempi prendeano diletto di spettacoli di morte, e si allegravano di guerre continue, di vendette, e di atroci supplizii: Ugolino co' suoi figliuoli mori di fame: il feroce Ezzelino arse in un giorno undici mila Padovani. La concupiscenza mortificata ne' monasteri, prendeva nel tempo stesso la sua rivalsa ne' palazzi: tirava i re a que' famosi divorzi che furono il tormento di tanti papi: empieva di donne i serragli di Federigo II, e di Manfredi. Le galée che tornavano dalle Crociate tornavano carche di tutti i vizi orientali ; ed a cagione de' gravi scandali che seguitarono alle guerre sante, sarebbe toccato a san Bernardo a difendersi dell'averle predicate.

Se per altro il medio evo ebbe la sciagura di assaggiare il male, ebbe anche il merito di odiarlo; e non adoperò i nostri rispetti umani e le nostre delicature. Non pensavano allora i saggi di venir meno alla riverenza pe' grandi, mettendo in pubblico i costoro vizj; se la corruzione entrava anche nel santuario, il flagello che scacciò i profanatori del Tempio passava dalle mani di s. Pier Damiano a quelle di Gregorio VII, e da s. Bernardo a Innocenzio III. Come questi furono secoli di profanazione, furono ancora di dispute; e non si lasciaron

dormire ne le ingiurie ne le beffe. Sotto i santi vescovi che si scolpivano sulle porte nelle facciate delle cattedrali, lo statuario vi poneva contraffatti i cattivi preti ed i frati apostati. La poesia de' trovatori si partiva in due specie: la canzone per celebrare il valore e la bellezza; e la serventase per abominare la codardia. Che maraviglia pertanto se Jacopane secondò il genio del suo tempo; se scrisse delle satire, e usò di tutte le libertà dell'arte, ed accanto al sublime mise il ridicolo?

Le satire di Jacopone non vanno ai re ed ai signori delle terre italiane; e solo bisogna aspettarsi di vederci folgorati i grandi vizi del secolo decimoterzo. Scritte come sono in lingua del popolo, battono da prima i peccati più comuni, quelle intemperanze che al povero tolgono il merito de' sudori e della lacrime; e per ciò vi si vedono quelle immagini ardite e alle volte spiacevoli sotto cui dal poeta si introducono la lussuria, l'avarizia e la superbia affine di metterle in orrore e in deriso appresso la gente. Ora, come i becchini di Shakspeare, ricoglie un teschio di morto, e gli chiede novelle di quegli occhi che mandavano tante fiamme, e di quella lingua più tagliente d'una spada: ora trascina il peccatore dinanzi al tribunale del sovrano Giudice, e fa parlare il demonio:

Tu, Signore, l'hai creato
Come fu tuo piacimento:
L'hai di grazie adornato
Col suo buon discernimento:
Ri però nulla ha servato
Pur del tuo commandamento.
A cui fece il servimento
Lo pe deve meritare.
Che egli molto ben sapia
Quando che tollea l'usura,
E che al povero daía
Molto manca la misura.
Però io in corte mia
Li farò tal pagatura.

Se vedea assembiamento
O di donne o di donzelli
Se n' andava con stromento
Et con suoi canti novelli,
Si faceva acquistamento
Con tal via di tapinelli.

In mia corte ho ben fancelli Che gl'insegneran cantare.

A queste accuse di Satanasso, aggiunge sue testimonianze l'Angelo custode, e si da la sentenza. I diavoli portan via il dannato: lo legano strettamente con grandissima catena, e lo menano duramente all'inferno:

Gridan poi quei da l'uncina Fuori uscite al condannato

Tutto il popolo infernale si aduna, e il peccatore vien precipitato tra le fiamme (1).

Le donne che avevano ispirato tanti poeti, era ben giusto che riscaldassero anche la fantasia dei satirici. Ma tal subjetto il penitente, il convertito per la morte di una sposa cristiana non poteva trattarlo nè licenziosamente come Giovenale, nè con la gajetà delle serventesi de' trovatori. Egli sa di certo che, secondo il dire d'un contemporaneo, non ha artista veruno tanti ingegni e strumenti e amminicoli per l'esercizio di sua arte quanti le donne d'Italia per la cura di lor persona (2). Non lascia indietro pur uno degli artifizii che le Italiane del suo tempo mettevano in opera o per parere più alte della persona, o per farsi bianca e lucida la carnagione. Se le loro delicate mani non possono trattar la lancia, passeran tuttavia qualunque corazza con le accorte lor parolette. Ciò per altro che più commuove Jacopone si è il periglio delle anime sollecitate da tanto belle e tanto pericolose creature:

O femine, guardate
A le mortal ferute:
Nelle vostre vedute
El basilisco portate.
Il basilisco serpente
Occide uom col vedire:

(1) Jacopone lib. IV, 12; st. 6. IV, 10: ibid, 12 (Nota dell' Autore).

di Firma

<sup>(2)</sup> Benvenuto da Imola, Comment. ad cant. 23, Purgatorii: « Nam nulli artifices in mundo habent tam varia organa et diversa instrumenta, et subtilia argumenta pro artificio suae artis, sicut mulieres florentinae pro cultu suae personae (Nota dell' Autore).

Suo viso invenenato
Si fa el corpo morire:
Peggio lo vostro aspetto
Fa l'anime perire
A Cristo dolce sire
Che care l'ha comprate.
El basilisco ascondesi;
Non si va dimostrando;
Et non vedendo glacesi
Et non fa ad alcun danno.
Peggior che 'l basilisco
E'l vostro diportando (1)
L'anime vulnerando
Colle false sguardate.

Dici che così acconeiti
Che piace al tuo signore;
Ma lo pensier ingannati,
Chè no gli se' in amore:
S' alcuno stolto guardati
Sospizion ha en core
Che contra lo suo omore
Facci male trattate.
Ti lagni poi se ferete (2)
Et tienti in gelosia,
Se vuol saper le luocora
Et quale hai compagnia.
Se poi ti pon l' ensidie
Com' a sospetta e ria.

Sospicarà maritoto (3)
Che non sie di lui prena (4):
Tal glie verrà tristizia
Seccaralli ogni vena,
Accoglieratti en camora
Che nol senta vicina,
Ove ci trarai mena
Di morte augustiata.

<sup>(1)</sup> La stampa del Bonaccorsi e altre leggono deportanno; e sta per portatura, portamento. (T.)

<sup>(2)</sup> Intendi: Ti ferisce, ti batte. (T.)

<sup>(3)</sup> Tuo marito . (T.)

<sup>(4)</sup> Pregna, gravida. (T.)

Non si dica che qui il poeta carica i colori, e ricordiamoci che siamo nel secolo di Francesca da Rimini (1).

Se Jacopone fu giudice severo della civil società, sappiamo altresi che non fu molle alla Chiesa. Allorchè quel fuggitore del mondo cominciò ad accorgersi che nel chiostro v'era il più di que'vizj che s'era pensato di schivarvi, come deluso di tale speranza, gittò grida vendicatrici; e brandita sdegnosamente la sferza de' Padri del deserto, corse di cella in cella a flagellare, poetando, il disordinato vivere de'religiosi. Una volta finge di fermare per via l'anima d'una suora morta in odore di santità: era essa vivuta per cinquant'anni vergine, in silenzio, e nel digiuno,

Ma non avi (2) umilitate

ella dice

Però Dio m' ha riprovata.

Quando i' udía chiamar la santa il mio cor superbía in alta:
Or menata so a la malta (3)
Con la gente disperata (4).

In un altro luogo parla la Povertà. Dio, che è suo padre, la manda a visitare ogni umana condizione, per vedere se può trovarvi ricovero; ed ella si rifà da' prelati: ma questi non possono soffrirne nè meno la vista, e la fan cacciar via da' lor familiari. Ode fra' religiosi un gran salmeggio, ma gli trova vestiti di buoni mantelli, e niuno di loro le dà retta:

ella disse loro; e i frati risposero:

Se non parti mo di quine Nui ti farem ben vedire Che altro è dire et altro è 'l fare.

<sup>(1)</sup> Jacopone, I, 6 (Nota dell' Autors).

<sup>(2)</sup> Non ebbi. ( T. )

<sup>(3)</sup> Luago immondo, pieno di sozzura, di fango. (T.)

<sup>(4)</sup> Lib. IV, 36. (T.)

Per ultimo la Poverta picchia alla porta dei monasteri di donne; ma quelle monache al solo veder tal figura cosi pallida e smunta si fanno il segno della croce:

Dio vi salvi suore miel

Già esta casa io abitai,
Gran riposo ci pigliai,
E l'onor che ci trovai
Mi ci fea spesso tornare.

Mo mi par tutta mutata
E le vasa e la brigata:
Mi par gente scostumata:

Vanne via vecchia pezzenta,
Fa che qui più non ti senta (1).

gridano le suore; e il fante del monastero la discaccia a furia di bastonate. Questa ironia che in processo di tempo divenne linguaggio degli empi, ben si addiceva ad un secolo in cui la vita spirituale correva rischio di morire soffocata nelle ricchezze, come il buon granello sotto le spine. Non poteva s. Bernardo persuadersi come mai i Padri avessero potuto passar sopra a tante superfluità quante ne vedeva appresso i monaci del suo tempo, e tanta intemperanza nel mangiare e nel bere, e tante delicature di letti e di vestimenta, e tanta magnificenza di cavalcate e di casamenti (2). S. Pier Damiano apposta i suoi colpi ancora più su, e non dubita di vestire il suo zelo con satirica divisa, allorchè abomina il lusso de'prelati, e le lor mense dove trionfi di vivande rendevano odore di tutti gli aromi orientali, e i vini di mille qualità che zampillavano in tazze di cristallo, e i letti più ricchi assai che gli altari, e le pareti coperte da ricchi drappi come i morti dal lenzuolo funebre (3).

<sup>(1)</sup> Lib. I, 9. (T.)

<sup>(2)</sup> Daute, Par. (T.)

<sup>(3)</sup> Jacopone, IV, 36; 4, 9.

Cf. s. Bernardo, Ad Gullielmum abbatem. S. Pier Damiano, Opusc. 31, cap. 6; apud Muratori, Antiquit. italic., t. II, p. 310: « Ditari cupient ut turritae dapibus lances indica pigmenta redoleant, ut in crystallinis vasculis adulterata mille vina flavescant, ut quocumque veniunt, praesto cubiculum operosis et mirabiliter textis cortinarum phaleris induant, sicque parietes domus ab oculis intuentium tamquam sepeliendum cadayer involvunt » ( Nota dell' Autors).

Mentre la veduta di si fatti mali incorava i grandi riformatori, altri spiriti men virili, ma non men puri, ne pigliavano cagion di spavento, e parea loro di vedere nel luogo santo l'abominazione della desolazione, già predetta come segno della fine del mondo. Per questo nel medio evo aveano gran corso le pitture della Apocalisse, e massimamente la storia terribile dell'Anticristo, la quale anche nel secolo decimo quinto si vede così fieramente pennelleggiata da Luca Signorelli sulle pareti del Duomo di Orvieto. Il volto dell'Anticristo arieggia (e tal somiglianza fa spavento) la faccia adorabile del Salvatore: e spira ad un'ora tutte quante le passioni d'inferno. Tutte le ricchezze della terra gli stanno accumulate d'attorno, ed ei le spartisce fra'suoi adoratori: sulla porta del tempio vi ha de'manigoldi che tagliano la testa ai due profeti. Ma già sta librato in aria l'angelo armato di spada che sterminera l'impostore come prima esso pigli baldanza di levarsi inverso il cielo. Non c'è luogo dove tali immagini sieno ritratte con tanta arditezza con quanta sono ritratte in quel cantico dove Jacopone volle dipingere quasi in una sola pennellata tutti gli errori del suo secolo, e cui egli intitolò Il combattimento dell' Anticristo:

> Or si parrà, chi averà fidanza. La tribulanza, ch' è profetizzata, Da ogni lato vegiola tonare. La luna è scura, e'l sole ottenebrato; E le stelle del ciel veggio cadere: L'antico serpe pare scapolato. E tutto 'l mondo veggio lui seguire: L'acque s' have bevute da ogni lato, Fiume Giordan si spera de 'nghiottire, E 'l popolo di Christo divorare. ll sole è Christo, che non fa mo segna, Per fortificar più li suoi servente; Nè miracol vedemo, che sostegna Più la fidelitate nella gente: Quistione ne fa gente malegna Obprobrio ne dicon malamente; Nè con vere ragion gli potem trare. La luna ancor essa è oscurata, La qual la notte al mondo relucía; Et ella ch' era la nostra guidata. Di luce ora è tornata in tenebría: La universitate clericata

È incorsata e pres'ha mala via.
O sire Dio, chi ne potrà scampare?
Le stelle che del cielo son cadute,
È la universitate religiosa.
Molte de la sua via si son partute,
Entrate per la via pericolosa:
È l'acque del diluvio son salute;
Coperti i monti, sommerso ogni cosa:
Ajuta Dio, ajuta lo natare

Armati, huomo, chè si appressa l'ora;
Acciò possi campar di questa morte:
Chè nulla ne fu ancora così dura,
Nè altra ne sarà giamai sì forte.
Gli santi n'ebber molto gran paura
Di venirsene a prender queste scorte:
Ghi n'è securo stolto ben mi pare (1).

Ma le satire di Jacopone sono altresi prediche per il popolo: rendono immagine dell'arditezza degli oratori di quel secolo, usati a lasciar correre motti e scede, e, bisognando, a far rider la gente per convertirla. Il pazzo da Todi che già si tiraya dietro i ragazzi e gli scioperati ammaestrandogli per via di parabole, seguitava tuttavia ad evangelizzare il popolo co' suoi versi. Cristo fu annunziato a' pastori dal canto degli Angeli: or come mai la poesta cristiana dovea schifare i poveri? Ed anche la Chiesa appresso alla sua liturgia solenne aveva fatto luogo a cantici familiari. Nondimeno questi drammi religiosi che eran la delizia dei popoli al di qua (2) dei monti, pare che abbiano assai indugiato a spargersi per l'Italia; e se nel secolo decimoterzo vedonsi rappresentati dei Misteri a Padova, a Firenze e nel Friuli (3), non si ha per altro sin qui argomento veruno che allo sceneggiamento si unisse la poesta. Negli scritti di Jacopone a me sembra di scorgervi il primo accenno del dramma popolare in lingua italiana; come di fatto vi si nota una serie di poeste per le feste principali dell'anno: per il Natale, cioè, per la Passione, per la Pente-

<sup>(1)</sup> Jacopone, IV, 44 (Nota dell' Autore).

<sup>(2)</sup> Si abbia a mente che l' Autore scrive in Francia. (T.).

<sup>(3)</sup> Muratori, Antiquit. ital., t. II, dissert. 29. De spectaculis et ludis publicis medii aevi (Nota dell'Autore).

coste e per l'Assunzione; non che per gli anniversarj di s. Francesco, di s. Chiara e di s. Fortunato protettore di Todi. L'ingegno del poeta per altro non può alcuna volta circonscriversi al racconto dell'azione; ma bisogna che vi prenda parte egli proprio, che vegga i personaggi, che gli faccia altrui vedere, e che, nascondendosi dietro a loro, lasci gli ascoltatori pieni di stupore dell'aver udito Cristo medesimo, gli Angeli ed i santi. Io noto particolarmente assai composizioni le cui parti sono dialogizzate in forma acconcissima ad essere recitate in pubblico, come sarebbe il Salvatore e i due discepoli di Emmaus, o come gli Apostoli che ricevono lo Spirito Santo e si spartiscono il mondo (1). Ma tutta quanta la ispirazione che è nello Stabat Mater, la scorgo più che altrove nel piccolo Dramma del Compianto della Vergine:

IL NUNZIO, LA VERGINE, LA TURBA, CRISTO.

Nunzio.

Donna del Paradiso, il tuo figliuolo è preso Jesu Christo beato. Accorri, Donna, e vide Che la gente l'allide: Mi credo che l'occide, Tanto l'han flagellato.

VERGINE.

Como essere potría, Chè non fè mai follía, Christo la spene mia L'avesse huomo pigliato?

NUNZIO.

Presto, Madonna, ajuta. Ch'al tuo figlio si sputa; Et la gente lo muta, L'han condotto a Pilato,

<sup>(1)</sup> Jacopone, lib. III, 2, 3, 8, 9, 40, 43, 45, 21, 23, 25, 26, 27, 46, 48. (Nota dell' Autore).

# VERGINE.

O Pilato, non fare Il figliuol mio cruciare; Ch'io ti posso mostrare, Como a torto è accusato.

#### TURBA.

Crucifige, Crucifige!
Huomo che si fa rege;
Secondo nostra lege
Contradice al Senato.

## Nunzio.

Madonna èllo la croce Che la gente l'adduce, Ove la vera luce Deggia essere levato.

## VERGINE.

O croce che farai? Il figlio mi torrai; Et che ci apponerai, Che non ha in sè peccato?

## Nunzio.

Donna, la man gli è presa,
Et nella croce stesa;
Con un bollon gli è fesa,
Tanto ci l'han ficcato.
L'altra man mo si prende,
Nella croce si stende;
Et il dolor s'accende,
Che più è multiplicato.
Donna, i piè sono al segno,
Et chiavellansi al legno;
E pel grave sostegno,
Tutto l'han disnodato.

# VERGINE.

E io comencio il corrotto; Figlio, mio diperto, Figlio, chi mi t'ha morto, Figlio mio delicato. Meglio averien fatto, Che 'l cor m' avessin tratto.

CRISTO.

Donna perchè ti lagni?

Voglio che tu rimagni,

Che giovi a' miel compagni

Ch'al mondo haggio acquistato.

VERGINE.

Figlio, questo non dire;
Voglio teco morire;
Vo'costa su salire,
Et morirmiti a lato.
Ch'una avran sepoltura
Figlio e sua madre scura;
Che una preme selagura
Madre e figlio affogato.

CRISTO.

Donna, mio core aflitto
Entro a le man ti metto,
Joanne mio diletto
Sia tuo figlio appellato.
Joanne, esto mia matre;
Togliela in caritate;
Aggine pietate,
Chè 'l core ha trapassato.

VERGINE.

Figlio, l'alma t'è uscita,

Oimè, figlio innocente,
() mio sol risplendente,
Passato all'altra gente
Qual ti veggio oscurato!

O figlio bianco e biondo,
Figlio volto giocondo,
Deh per qual causa il moudo
T'ha sì anciso et sprezato?
Figlio dolce e piacente,
Figlio de la dolente.
O quanto ti ha sta gente
Malamente trattato!

VERGINE.

O Joanne, figlio novello, Morto è il tuo fratello: Sentito haggio 'l coltello, Che mi fu profetato (1)!

Ponete il caso che scena si fatta venga rappresentata il Venerdi santo, sotto il loggiato di una chiesa, da contadini italiani, che sono fra tutti gli uomini acconcissimi alle passioni, e tosto vedrete che di qui ha cominciamento la tragedia cristiana. Non mai il dolore fece udire grida più pietose di queste; nè la gioja per contrario fè mai udire più soavi accenti che quelli dei Natali di Jacopone, o ch' e' scorga i pastori al presepio, o che guidi a' piè della Vergine una schiera di pii fedeli che la pregano di loro far godere pur un poco l'Infante divino. Questi cantici bisogna leggergli nella lor lingua, perchè la lor melodía e la lor grazia infantile non può in verun modo tradursi. Il teologo, il censore della Chiesa e del mondo vi si vede farsi piccolo a' piccoli, occuparsi de' lor piaceri, e comporre cantici di semplicità e di dolcezza maravigliosa, da trastullare la buona filatrice che veglia alla culla del suo bambino, o da sollevare a Dio l'anima del pastore smarrito per la montagna. E come non solo tutte le lor feste, ma conosce altresi ogni lor dovere ed affanno, cost raccoglie in sessantasei strofette una serie di proverbj che sono la filosofia del popolo.

> A cui è dolce il vivere La morte è dogliosa. Sappi ben da la polvere Tôr pietra preziosa, E da huom senza gratia Parola gratiosa. Dal folle sapienza E da la spina rosa

Soccorri all' avversario, Se tu 'l trovi in ria presa.

<sup>(4)</sup> Jacopone, lib. III, 12 (Nota dell' Autore).

Se puote picciol sorice Leon disprigionare; Se può la mosca picciola Il Bue precipitare; Per mio consiglio donoti, Persona no sprezzare.

Quando puoi esser umile, Non ti dimostrar forte (1).

Ma più che altrove mi par sublime questo poeta de' poveri là dove encomia la povertà. Il popolo non ha giammai avuto benefattori più grandi di coloro che insegnarongli a benedire la propria sorte, che alleggerirono la zappa ai contadini, e fecero brillare raggi di speranza nel tugurio del tessitore. Quando i buoni Todigiani tornavano la sera da' lavori del campo e facevano di sè lunga riga a piè della collina, gli uomini pungolando i bovi, e le donne co' lor bruni figlioletti a cavalluccio, seguiti forse da qualche Francescano co' piedi tutti polverosi, certo che più d' una volta debbono essere stati uditi cantare la canzon di Jacopone la qual confondevasi ai tocchi dell' Ave Maria:

Dolce amor di povertade, Quanto ti degiamo amare! Povertade poverella. Umiltade è tua sorella: Ben ti basta una scudella Et al bere et al mangiare. Povertade questo vuole Pan et acqua et erbe sole : Se le viene alcun di fuore, Si vi aggiunge un po' di sale. Povertade va sicura, Chè non ha nulla rancura, De' ladron non ha paura, Che la possino rubbare. Povertà batte alla porta, E non ha sacca nè borsa; Nulla cosa seco porta, Se non quanto ha da mangiare.

<sup>(1)</sup> Jacopone, II, 32 (Nota dell' Autore).

Povertade muore in pace, Nullo testamento face; Nè parenti nè cognate Non si senton litigare.

Povertade poverina,

Ma del cielo cittadina,

Nulla cosa, che è terrena,

Tu non puoi desiderare.

Povertà, gran monarchia,
Tutto 'l mondo hai 'n tua balia;
Quant' hai alta signoria
D' ogni cosa ch' hai sprezzata.
Povertà, alto sapere,
Disprezzando possedere;
Quanto avvilia il suo volere,
Tanto sale in libertade.

Povertade graziosa, Sempre allegra e abondosa; Chi può dir sia indegna cosa Amar sempre povertade (1)?

Ben sappiamo che questa povertà glorificata, e di cui s. Francesco e i suoi discepoli diedero si nobile spettacolo nel medio evo, è poco lodata appresso i moderni. Si da carico alla Chiesa di aver rimesso in istato non la Povertà proprio, ma la mendicità e il limosinare, cosa che umilia il povero e che l'obbliga a saperne grado e a rimeritarne altrui: si fa rimprovero al Cristianesimo dell'avere inventato la carità per far a meno della giustizia. Ma io la mendicità e la limosina tengo per condizioni necessarie alle umane sorti; e credo che la Provvidenza, prima della Chiesa, abbia pensato ad obbligare l'uomo all'uomo e le generazioni alle generazioni con un ordine di benefizj, de'quali non si rende contraccambio, e che siale piaciuto di mettere i più alteri nella necessità di chiedere la limosina e di riceverla. Per un lato non c'è uomo si libero che non sia obbligato di qualcosa, se non altro, a suo padre, o alla patria: che non sia

<sup>(4)</sup> Jacopone, lib. II, 4.

Questa ed altre poesse di Jacopone suron date suori anche dal sig. Chavin de Malan in fine della sua *Histoire de saint François d'Assise* (Nota dell'Autore) — Le quale Storia su elegantemente recata in italiano e stampata in Prato nel 1846 (T).

povero o dei beni di fortuna o di que' dell' intelletto, e che non gli aspetti da altrui. Qual è quel savio che prima non siasi seduto appie di più savi di lui, e non abbia da essi accattato il sapere? Chi è felice va alla cerca di piaceri: chi è tribolato viene a piangerti attorno chiedendoti una lacrima di compassione. Fra questa universale mendicità degli uomini, s. Francesco. in loro servigio si fè mendicante com'essi, dacchè gl'infelici non accettano volentieri servigi se non da' lor pari. Per l'altro lato poi la limosina che i discepoli di s. Francesco ricevono. quella limosina che la Chiesa predica e benedice, non è ordinata a mantenere l'ozio, ma è guiderdone di servigi che non han prezzo. I grandi servigi civili, de'quali un popolo non può mai fare a meno, non si possono nè comprare, nè vendere, nè tassare a un tanto l'uno. Le derrate si pagano ai mercadanti, ma non si paga al sacerdote il suo tutto abbandonarsi in altrui servigio, non al giudice la giustizia, non il sangue al soldato. La società dà loro solamente il pane acciocche durino a vivere a servirla, e lo da loro con parsimonia onorevole, appunto perchè sia manifesto non avere essa intenzione di pagargli. Medesimamente l'artefice sano e robusto tira la sua paga quando riporta il lavoro; ma il povero che tribola, che fa opera meritoria, che nella chiesa è viva immagine di Cristo, riceve la limosina. E per ciò appunto i grandi Ordini religiosi del medio evo, più sapienti e più operosi fecero professione di chiedere pubblicamente limosina, per metterla così in sempiterna venerazione: e di fatto chi mai avrebbe più detto che la società umiliava il povero, quando essa ricompensava i meriti di lui a quel prezzo medesimo con cui rimeritava l'insegnamento di un s. Bonaventura e di un s. Tommaso d'Aquino?

Ne furono deluse le intenzioni di Jacopone; chè quando tanti poeti aspettaron senza pro nella loro tomba quella gloria che vivendo s' eran fatta sicura, non venne meno al Penitente da Todi la popolarità che aveva desiderato a' suoi versi. Di ciò mi sono testimonianza i moltissimi manoscritti sparsi per la Italia, per la Francia e per la Spagna, non che le otto edizioni date fuori tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo (1). Nel

<sup>(1)</sup> Il Wadding (Script. ord. Minor., p. 366) cita molti manoscritti di Jacopone, che si custodiscono per le biblioteche di Roma, di Assisi e di Siviglia. A questi si possono aggiungere due manoscritti della biblioteca nazionale di Parigi,

tempo medesimo che le reliquie del Beato si ponevano sugli altari, la pietà del popolo si accostava con più affetto agli avanzi del suo pensiero. Le Poeste di lui furon prima commentate dal Modio Calabrese, che fu un compagno di s. Filippo Neri: poscia dal Tresatti da Lugnano, teologo dell' Ordine di s. Francesco. Tradotte in castigliano, raccesero l'ardore della milizia francescana che andava a portare la luce evangelica ed a cercare il martirio sotto il cielo dell' America meridionale, ancor niù micidiale di quei popoli (1). Ma ragguagliando tra loro le edizioni e riscontrandole co' manuscritti vi si trovano differenze notabili circa al numero delle composizioni. L'opera di Jacopone ha sofferto parecchi frammischiamenti: i copiatori ci hanno intruso non pochi cantici del francescano Ugo Panziera (2), e delle altre poesie per avventura di ignoto autore. Fu guesto il destino di assai libri veramente popolari del medio evo, che altri si fece pro delle lor pagine affine di serbar vivi alcuni componimenti non ben certi di andare alla posterità, in quel modo stesso, o quasi, che si riparavano in qualche chiesa i rottami di profana scultura che non voleansi lasciar ire in perdizione.

il primo segnato di n.º 8146, in 8.º piccolo, di ottima lettera, ed appartenuto al gran plastico Luca della Robbia: l'altre, segnato di n.º 7788 in 8.º più grande, e di lettera men bella.

L'edizione principe, fatta dal Bonaccorsi, fu data fuori in Firenze il di 28 di settembre 1490; e queste sono le altre accennate dal Wadding:

Firenze, Bonaccorsi, 1540; Roma, Salviani, 1558; Napoli, Lazzaro Scorrigia, 4615; Venezia 1514; Ibid. 1556; ibid. Misserini, 1647. Il Wadding cita anche una edizione di Bologna di cui non assegna millesimo. Parte delle Poesse di Jacopone su data suori dietro la Teologia mistica di S. Bonaventura pubblicata del Tempesti, Lucca, 1746. L'Accademia della Crusca cita le Poesse di Jacopone tra i Testi di lingua (Nota dell' Autore).

- (1) Wadding, ibid. La versione spagnuola si diè fuori a Lisbona nel 4576.
- (2) Il manuscritto 8446 della Biblioteca nazionale ha novanta poesfe: il manuscritto 7783 ne ha centoquindici: l'edizione principe centodue: quella di Venezia (1617) alla quale mi son tenuto, ne ha ben dugento undici. Fra queste vi ha due cantici che S. Bernardino da Siena attribuisce a S. Francesco:

Amor di caritate. In foco l'amor mi mise.

Il Wadding ricorda un manuscritto della Biblioteca Chigi (cod. 577) che, insieme a poesse di Jacopone contiene di quelle d'Ugo da Prato, detto della Panziera, missionario in Tartaria circa il 4307, e morto nel 4330 o in quel torno. (Nota dell'Autore).

È ben vero che le permutazioni della fortuna, la qual non ha rispetto a veruna rinomanza di quaggiù, aveano per gran tempo fatto smarrire la ricordanza di Jacopone, come avea fatto di tanti scrittori e pittori di quel secolo: e però avrei voluto trarre dall'oscurità la immagine di questo poeta, il quale tanto è singolare dagli altri che bisogna ire a cercarlo fra gli stracci ed in carcere: di questo poeta io dico tutto infiammato di amor divino e di passioni civili, umile ed avventato, saggio e capriccioso: capace di estasi quando contempla, e di ogni eccesso di zelo quando garrisce; e che, quando scrive per il popolo, adopera trivialità incredibili, tra le quali fa lampeggiare di tratto in tratto il sublime e la grazia. Io non dissimulo i suoi difetti: se egli abbonda di fantasia, gli manca per altro il gusto, il quale, come quello che potrebbe appellarsi la verecondia della immaginazione, non soffre eccesso. Esso per contrario si compiace di sconce immagini : e quando , a mo' d'esempio , vuol chiedere a Dio tutti i mali della terra, per isconto de'suoi peccati, si mette a fare una rassegna di malattie i cui soli nomi fanno raccapricciare. Voltate però qualche carta, e in uno de'suoi canti mistici vedrete le virtà, sfolgoranti di bellezza, discendere innanzi a lui giù per una scala di fiori e di luce. Tali contrasti mi recano a mente il gran pittore Orgagna, e il suo trionfo della morte. Vi si veggono tre cadaveri a tre diversi gradi di putrefazione, degli stroppiati e de' lebbrosi che vorrebber morire, e de' diavoli con fieri e contorti visi. Dov'è cosa più sconcia di questa? ma dov'è, dirò io ad un'ora, dov' è cosa più soave e più graziosa di quel gruppo di giovinetti e di fanciulle che al suono del liuto cantano d'amore. quasi obliando la morte che sta per assalirgli, mentre i solitari l'aspettano quetamente sulla loro montagna, intenti, l'uno a legger la Bibbia, e l'altro a mungere le sue caprette? Veramente, così il pittore come il poeta han tutto quanto il carattere del loro tempo, di quel tempo il quale era dotato più di fantasia che di misura, che più era pronto a immaginare grandi pensieri che perseverante nel sostenergli, che a tanti monumenti mise mano, e si pochi ne condusse a capo, che zelò tanto efficacemente la riforma cristiana, e lasciò vivi tanti disordini, capace di ogni cosa, per recare in una le molte parole, fuorche di quella ingloriosa mediocrità a sui di buon grado si acconciano secoli fiacchi.

È tempo oggimai di rimettere Jacopone nel suo luogo appresso alla culla della poesia italiana. Egli venne e trovò la Italia risonante di quel concerto poetico, i cui preludi avevano salutato l'aurora del secolo decimoterzo: e i canti usciti dalla Sicilia avevano in Toscana echeggiato per modo che più non doveano tacersi: e tuttavia non altro facevano i Toscani e' Siciliani che ricopiare i Provenzali. Eglino avean preso di certo tutta l'arte de'trovatori, tutta l'armonia delle loro canzoni, la propria forma del sonetto, della tenzone e della serventese. Ma il gran guajo di tal poesia sono i luoghi comuni, que'fiori, quelle primavere, quelle dame encomiate a fede di altrui, quell'amore cantato da chi amor non senti mai. La fantasia ridotta a viver d'accatto si facea prò delle ricordanze mitologiche, ed a quegli spolpati poeti veniva in soccorso il figliuolo di Venere col suo arco e con le sue frecce. A Jacopone per contrario fanno schifo i concetti agli altri comuni; e non vuol nulla imitare, se non forse i cantici di s. Francesco e de' primi Francescani: i quali di gran lunga soverchia per il numero e per la varietà delle composizioni. Non beve più a' fonti profani dell'antico Parnaso, ma bensì alla sorgente delle lacrime, alla vena inesausta del dolore e del pentimento. L'arte dei versi ei non la tien per un diletto, ma per un dovere: la foga de' suoi sentimenti trasfondesi nel suo stile, e gli dà vita e moto. Innanzi a Jacopone ben si vedevano, diciam cost, spuntar le ali alla poesta italiana; ma per ispiegarle al volo aspettò che fosse egli venuto.

Se Jacopone passo di gran tratto i poeti stati innanzi di lui, ebbe anche l'altro merito di accennare la via a'piu grandi poeti che vennero dopo. Dicesi che Dante conoscesse il poeta da Todi, che lo amasse e che, andando per ambasciadore a Filippo il Bello, gli recitasse de' versi di questo religioso, la cui fantasta teneva in bilico la politica di Bonifacio VIII. Comecchessia Dante, in sul cominciare a parlare, non dinanzi ad un re, ma dinanzi all' immenso uditorio che i secoli gli hanno apprestato, e'trovò certamente gli animi gia disposti da colui che il precesse qual poeta teologico, qual poeta satirico e qual poeta popolare.

Poeta teologico, Jacopone, primo fra' moderni, trasse dalla cristiana metafisica, non pure verità da istruirgli, ma bellezze da rapirgli; non pure delle lezioni, ma de' canti. Di prima faccia par ciò soverchia temerità, dacche l'introdur' nella poe-

sia un principio scientifico può sembrare quello stesso che volerla agghiacciare. La scienza di fatto riman fredda mentre che si posa in objetti cogniti, ma, o prima o poi, è ben forza che proceda all'incognito, a misteri che le danno martello. e che l'accalorano per conseguenza. Riandando su su per le verità secondarie, ella si incammina verso il fonte primo del vero, che è pure del bello. Queste vie son ben note a Jacopone, il quale ha cercato gli abissi e le cime dell'infinito. Rappresentici egli tutto quanto lo spettacolo della dannazione in un' anima peccatrice, o ci descriva i cieli mistici, o gli trasvoli per andarsi ad appichilare dinanzi all'Increato, e che fa egli mai se non segnare a Dante la doppia via dell'inferno e del cielo? Egli fu il primo a toccare le quistioni religiose che il suo successore tratta così di frequente, e del che gli si fa ingiusto carico, quasi non fosse un miracolo d'ingegno l'aver disegnato quel paradiso in tutto spirituale. la cui prima beatitudine è il conoscere, la seconda l'amare.

Satirico, Jacopone prima di Dante fa la censura del suo tempo è della sua patria. Conosciuta da ambedue la vanità delle amane gioje, perseguitati ambedue e condannati a mangiar l'altrui pane, videro senza illusioni, l'uno dal fondo della sua carcere, e l'altro dal suo esilio, tutto il male di un secolo che diede origine alla decadenza del medio evo. Si, ne appresero tutto quanto il male, e troppo poco il bene: e tutti e due, come quel giudeo di Gerusalemme montarono su' ruinanti baluardi della società, e gridarono: « Guai alla città! guai al tempio »! Ma Jacopone fece ancor di più, e con esempio alcuna volta riprovevole, mostra favore a certe libertà, che poscia non forono schifate da Dante. Chi ben guarda, il vecchio Allighieri amo la chiesa come amo la patria, austeramente si, ma con verace affetto. Se contro più papi usò parole gravi ed ingiuste, e non resto mai per questo di venerare il potere delle sante chiavi, quali ingiurie doveva egli risparmiare a Firenze? E tottavia chi eserebbe mai dire che non amasse la patria, quando non aveva altro desiderio che di farsene riaprire le porte, e, come egli dice, di andare a chiuder gli occhi « nel bell' ovile ove dormi agnello »?

Poeta popolare finalmente, noi abbiamo udito Jacopone cantare nel dialetto de' campagnuoli dell' Umbria; e da ciò origina la mirabile disuguaglianza del suo stile nel quale trasporta ora

le ispirazioni della Bibbia, ora le formule della scuola, altrove la gentilezza de trovatori, ma più sovente per altro la rozzezza de' pecoraj e de' boscajuoli. Da ciò parimente originano quelle novità di lingua, que' costrutti e quelle figure che un poeta di un popolo più civile e men semplice non avrebbe neppur sognato. Potrebbe dirsi che, trascorrendo le sue poesie, par di trascorrere le belle montagne dov'egli abitò: si calcano dell'erbe spinose, le quali per altro, rompendosi sotto i piedi, mandano odor soavissimo e non conosciuto agli abitanti del piano. Dante è, assai più che Jacopone, impegnato nell'usar co' letterati, e però schifa i dialetti, per attenersi a quello ch' ei chiama idioma delle corti : ma tuttavia quando e' viene a ordinare il suo stile, guarda che stia contento a quello smorto fraseggiare che i rimatori d'allora faceano a prestarsi l'un l'altro; anzi il vero linguaggio poetico va anch' egli a cercarlo alla sua vera sorgente, cioè nel popolo: raccoglie i parlari efficaci e le rozze metafore che il mietitore lasciava cadere ne'solchi, e il pellegrino lungo la via: non ha riguardo, e oserei dire, non ha riguardo quanto dovrebbe, di raccattare voci plebee, delle quali gli sa di buono l'amaro e lazzo sapore. A questo modo si fece egli una lingua da se, e stabili ad un'ora la lingua d'Italia. Ecco pertanto di qual cosa mi par che Dante abbia a saper grado al poeta francescano. Dante educato nelle scuole, pieno la mente della lettura de' classici, non dico sol di Virgilio, ma d'Ovidio, di Lucano e di Stazio, volle da principio scrivere in latino, e comincio l'Inferno in esametri: ma, ponendo mente alla vanità e all'avarizia de'letterati di quel tempo, sdegnò di vegliare e di farsi macro per piacere a quegli ingegni tornati in bastardi. Tra'l si e'l no, gli si parò dinanzi l'esempio di Jacopone: vide che non insegnava la Fede misteri si puri o la Filosofia speculazioni si alte, che non potessero adagiarsi nella lingua del popolo, e bruciò i suoi versi latini : non molto dopo per altro i fabbri e i mulattieri cantavano i terzetti della Divina Commedia, e i dottori la dichiaravano sulla cattedra. Dante adunque, come dicemmo, stabili la lingua italiana. E che sia vero: le lingue senza grandi opere sono come una città senza monumenti: mutano facilmente luogo, e passano da una riva all'altra di un fiume, o dal colle alla valle. Ma siccome quando una gran basilica o un palazzo comunale innalza la fronte in mezzo ad una città, quel potente edifizio

trattiene, vo' dir così, le cose che a lui si appoggiano, e gli abitanti che si allegrano dell' ombra delle sue torri, così un monumento letterario trattiene attorno a sè la lingua di cui è esempio, e non è facile che se ne dilunghino i posteri. La lingua italiana aveva già vita: Dante la fece immortale.

Se io qui in sul finire mi sono fermato con tanta compiacenza a parlare del glorioso poeta a cui Jacopone fu precursore, l'ho fatto perchè Dante, più che altri non pensa, accostasi alla scuola religiosa e letteraria dei discepoli di s. Francesco. Non ch' e' sia da noverare, siccome alcuno ha fatto con soverchia semplicità, tra gli scrittori francescani; ma tutta la ricchezza del suo ingegno egli spese nell'encomiare il Penitente di Assisi: ma i più chiari lampi della sua mistica teologia gli tolse dalle lezioni di s. Bonaventura; ma, allorchè questo grand'uomo venne a morte, sopraccarico dell'ammirazione e della ingratitudine de contemporanei, volle ire in sepoltura con l'abito del terz' ordine, e nella chiesa di s. Francesco. In quella sua tempestosa vita molto aveva egli peccato; e da cristiano pensò che Dio farebbe di lui giudicio più dolce, se gli si presentasse dinanzi con la divisa della umiltà, e sperò che quella folgore, la qual non risparmia l'alloro del poeta, risparmierebbe la veete del poverello.

**ഏത്രക്കാ** 

## CAPITOLO VI

## Santa Croce di Firenze.

Al punto che siamo venuti, cioè a' primi anni del secolo decimoquarto, pare che le arti della parola e del disegno, che abbiam noi vedute crescere insieme, fossere già in età da potere andare ciascuna da se; ma nondimeno la ispirazione sgorgava tuttavia, appresso gli nomini di quel tempo, con tanta abbondanza che non potevano non ingegnarei di significarla con tutti quanti gli argomenti in una volta, ed a far compiute, per il vicendevole loro ajuto, le rappresentazioni del pennello, e la possanza della parola. Dante non era stato contento all'immaginare quell'architettura de'suoi tre mondi, a intagliarvi come in viva pietra e a dipignervi quelle figure che ci agghiacciano di terrore, e ci muovono a misericordia; ma quel poeta maraviglioso, era altresi grazioso disegnatore, ed a lui si attribuisce la prima idea delle pitture che Giotto fe poi in santa Chiara di Napoli. Dall' altro lato i pittori non reputavansi ancora a vergogna lo spiegare il subjetto di loro opere per via di scrittura, pensosi com' erano di ammaestrare gli idioti più che di farsi da loro ammirare. Così costumava Cimabue; e Buffalmacco lo imitò. Allogatogli a dipinger la creazione nel Camposanto di Pisa, ci aveva rappresentato Dio Padre col cielo in mano, tutto pieno di angeli, di sfere, di pianeti, ed in mezzo la terra. Da una parte vi fece s. Agostino, dall'altra s. Tommaso d'Aquino, che tanto è a dire i due più grandi interpreti dell' opera divina; e quasi non gli fosse venuto fatto di rappresentare pienamente il suo pensiero con tale composizione efficacissima, vi scrisse sotto un sonetto per invitare i risguardanti a lodare l'autore dell'universo:

· Lodate lui che l'ha sì ben creato! »

I Pisani presero tanto diletto di tali versi, che poscia l'Orcagna non fu schifo di mezzo così facile per animare il suo Trionfo della morte (1). Le parole rimate che fa dire a' suoi gruppi di angeli, di solitari, e di mendicanti, le compose da sè; e sopra il quadro vi ha dell'altre figure che tengono spiegata in mano luaghe polizze italiane e latine, allora ammirate, ed or cancellate dal tempo e dal vento marino (2). E così la poesia non potrà distaccarsi dalle pareti sacrate alla cui ombra avea vissuto tanti secoli. La ispirazione che dettava i cantici di Jacopone fè sorgere santa Croce di Firenze.

Era l'anno 1294. Firenze avea già da dieci anni allargato la sua cerchia, e fabbricato Palazzo vecchio: Con pubblico decreto si ingiunse ad Arnolfo di riedificare la Cattedrale per forma si fatta « che l' arte e la potenza degli uomini non giungesse a immaginar cosa ne più grande ne più bella ». Ciò parrebbe sufficiente ad onorare un popolo di artigiani e di mercatanti: e pure la repubblica fiorentina già avendo stanziato di accettare i due ordini di s. Domenico e di s. Francesco, considerato il loro zelo e i lor buoni servigi, volle anche ospitargli magnificamente (3). Mentre i domenicani Fra Ristoro e Fra Sisto fabbricavano la chiesa di s. Maria Novella, fu commesso ad Arnolfo di erigere, a spese del comune, la chiesa di s. Croce. Questo architetto, uso a non immaginare se non cose grandi, ricordossi tuttavia ch' e' lavorava per poverelli, e come il suo edifizio doveva portare il nome di Santa Croce, così volle dargliene non la formà soltanto, ma anche l'austerità. Sollevo le tre pavate su quattordici pilastri e quattordici archi degni delle più altiere cattedrali, ma non volle chiudergli a volta, e vi fece un soffitto di legname, che, a quel mò nudo, reca alla mente la stalla di Bettelemme. Al coro non diede lo splendore de' nostri (4) santuari gotici : ma a destra e a manca, nelle braccia della croce, si aprono pareschie cappelle, ove andò ad esercitarsi una schiera di pittori. L'operosissimo Giotto

<sup>(1)</sup> Il Vasari ed altri dicono veramente che  $\nu$  Orcagna in quest'opera intese di rappresentare il Giudizio universale . (T.)

<sup>(2)</sup> Vasari, Vita di Buffalmaco, Vita dell' Orcagna (Nota dell' Autore).

<sup>(3)</sup> I Frati Minori, e i Domenicani erano stati molto innanzi accolti in Firenze; ed anche la Chiesa di S. Crace era stata incominciata molto prima di questo tempo, come ben prova Filippo Moisè nella sua illustrazione di S. Crace. (T.)

<sup>(4)</sup> Nostri, cioè di Francia, essendo francese chi parla. (T.)

fu il primo: vennero poscia Taddeo e Stefano Gaddi suoi scolari. e quindi Giottino figliuolo di Stefano, e Angelo figliuolo di Taddeo; chè in quegli eroici tempi il pennello passava, come la spada, di padre in figlio. Eglino rappresentarono in un lungo ordine di freschi, la Croce rivelata a s. Elena e portata in trionfo dall' imperatore Eraclio: la istoria della Vergine, unendovi il grazioso racconto che l'Evangelio fa della santa Infanzia: la leggenda della Maddalena a consolazione de' poveri peccatori: il martirio degli Apostoli per incorare coloro che andavano a predicare a' Saracini ed a' Tartari; e per ultimo la vita e miracoli di s. Francesco. L'Orgagna, pittore delle eterne giustizie, era venuto a coronare tali opere con la Visione del Giudizio universale. Non credasi per altro che gli artisti di Santa Croce stimassero di aver compito la impresa: era lor gloria il non aver mai compito. Adornata la chiesa, adornavano la sagrestia ed il refettorio: e Giotto fece, per un armadio, ventisei piccoli quadretti d'inestimabil valore. Di mano in mano le opere d'arte non trovando più posto nel luogo santo, vennero a spesseggiarsi ne' corridori e nelle stanze d'appresso, dove sonosi raccolte delle terre cotte di Luca della Robbia, dei vecchi Cristi bizzantini, delle pitture di antichi maestri, cominciando da Cimabue e venendo al Beato Angelico da Fiesole. Santa Croce è diventata un museo dove il Poverello di Assisi ha raccolto più capilavori che non molti re ne' loro palazzi. Vero è che i freschi hanno fieramente sofferto e per il tempo e per la negligenza degli uomini; ma se nulla ci è rimasto delle quattro cappelle di Giotto (1) ci rimane però di suo una Coronazione della Madonna, dipinta in legno per l'altare della cappella de' Baroncelli, nella quale sta da secento anni in qua, ed in nulla si è alterata la sua freschezza, e l'allegría de'colori. È una di quelle pitture del cielo, che gli antichi mosaicisti avean costume di fare per abbellire l'abside delle basiliche; ma qui si può ben misurare tutta quanta la differenza de' tempi. Dove gli antichi mosaicisti, interpreti di una tradizione immobile e d'un mondo già vecchio, davano alle loro figure la immobilità dell' estasi e la impassibilità della vecchiez-

<sup>(4)</sup> A questi giorni sono stata ritrovate sotte l'intonaco le pitture della Cappella de Bardi; le quali sono state restaurate dal pittore sig. Gaetano Bianchi, e dottamente descritte da Cesare Guasti. (T.)

za, nel Paradiso del maestro fiorentino ogni cosa è pieno di vita. L'atto del Cristo che intenerito corona sua madre, attrae l'assemblea degli eletti, e da loro non più l'unità d'una medesima quiete, ma l'armonia d'un medesimo movimento. Ogni figura, anche quelle de'vecchi, è giovane come l'arte che le concept, come il popolo italiano del medio evo nel primo fiore della sua prosperità e della sua fantasta (1).

Se i secoli hanno fatto ingiuria a Santa Croce, pare che abbiano voluto fare ammenda dei loro devastamenti assegnandole abitatori degni di lei. Firenze elesse questa nobile e grave basilica per sepoltura de' suoi gran cittadini, e il Machiavelli, Michelangelo e Galileo riposano quivi: gli altri o meno illustri o più moderni, io non nomino. Dante, che un'altra volta mi è dato ricordare in questo subjetto che tanto lo tocca, incalzato dalle tempeste civili, ed ancor più dalla continua tempesta del suo cuore, traversava una volta la diocesi di Luni; e camminato un pezzo per luoghi solitari giunse al monastero del Corvo: e stando tacito e solo sotto un di quegli archi del chiostro, un frate, preso dalla dignità del suo atto e dalla tristezza del suo volto, gli domandò che cercasse: ed il Poeta rispose « Pace ». Cost tanti uomini che Firenze aveva amati e tormentati, riveriti e calpestati, non trovarono pace se non sotto il tetto di s. Francesco.

Parecchi popoli cristiani furono ispirati a raccogliere sotto un medesimo luogo di riposo i loro grandi uomini. Pisa andava altiera del suo Camposanto: Venezia aveva le sue chiese dei s. Giovanni e Paolo, di santa Maria Gloriosa, la Francia deponeva i suoi re a s. Dionisio; e l'Inghilterra a Westminster i suoi poeti e gli uomini famosi in pace o in guerra. Ma Santa Croce a me sembra assai da più che il troppo decantato Pantheon di Inghilterra. A voler dire il vero in Santa Croce, come per tutto, la scultura moderna ha sovente disonorato le tombe cristiane con pagane allegorie; ma nondimeno queste male opere discompajono sotto quegli alteri pilastri che loro sovrastano, o nel fondo delle cappelle che le ascondono. Dio solo resta Signore del luogo santo: un antico pensiero di fede, di umiltà, di pe-

<sup>(1)</sup> Vasari, Vite de Pittori, Vita di Giotto, di Giottino, di Taddeo e d'Angela Gaddi, d'Orcagna ec. Tra le pitture che son perite in S. Croce, vi ha il Giudizio universale dell'Orcagna (Nota dell'Autore).

nitenza riempie tutto l'edifizio, e stende come un manto sul decadimento delle novelle generazioni. Westminster ebbe auch' ella i suoi tempi di splendore, allorchè questa basilica nazionale si innalzò sopra la tomba di s. Eduardo, e che attorno del santo re vennero a riposare i più gloriosi di lui successori: ma dappoiche lo scisma ebbe cacciato Gesù Cristo dal tempio suo proprio, e' la empiè di morti senza gloria, vendendo a' ricchi il diritto di comparire infra i grandi: ingombro le navate, chiuse intere arcate per accavallare un sull'altro i monumenti della sua vanità e del suo pessimo gusto. La cassa di s. Eduardo è per altro rimasta smozzicata come fu su'primi giorni della riforma, allorchè gli iconoclasti vi passaron d'accanto co' martelli in mano; e i profanati sepolcri dei Plantaganeti, a' quali nocque la vicinanza del Santo, commuovono a pietà il viaggiatore francese, che non può tenersi dal compiangere quegli eroici nemici della sua patria.

1000-DOM

## CAPITOLO VII

# I Fioretti di S. Francesco.

Se tutto lo sforzo del misticismo è di far si che l'uomo innanzi a Dio dimentichi sè medesimo, non è maraviglia che
l'autore della Imitazione abbia voluto restare ignoto, nè che
tutta la poesia francescana faccia capo ad un'opera graziosa
ma anonima: dico ai Fioretti di San Francesco. È pajon fiori
veramente, che non dicono il nome del lor giardiniere, ma
che manifestano la loro stagione. In questo libro per tutto vi
traspare la fede e il candore del medio evo: da segni certissimi si argomenta che debbe essere scritto dal mezzo in la del
secolo decimoquarto; ma non si hanno per altre se non lievissime congetture da reputarlo opera di Giovanni da San Lorenzo della nobil casata de' Marignolli, che, per sua scienza e
virtù, nel 1354 fu inalzato ella sedia vescovile di Bisignane (1).

A parlar propriamente, libri simili non hanno autore, e si fanno a poco per volta come lavoro di un secolo intero. La vita ed i principali miracoli di S. Francesco, attestati da'suoi contemporanei, si appartengono alla storia; ed io ci eredo; non unica perche la Chiesa gli dichiari articolo di fede, ma perche non consente la critica che si tengano per nulla testimonianze disappassionate e competenti. Secondo che, per altro, se ne dilunga la ricordanza, la immaginazione che non vuole abbandonargli si prende diletto di ravvivargli con nuovi tratti; e prodigi si aggiungono a prodigi, non con menzogna, ma per il bisogno che abbiamo di credere e di ammirare. Così, accanto alla storia, ha principio la poesia. Nel secolo decimoterzo la Leggenda del Poverello di Assisi, posta in esametri

<sup>(1)</sup> Wadding, Scriptores Ordinis Minorum, cum supplemento Sbaraleae (Nota dell' Autore).

latini, e subito recata in versi francesi nella lingua de' trovatori, gareggiò di popolarità con le avventure d'Alessandro e di Cesare. Ma toccava all'Italia, toccava alla lingua consacrata dalla predicazione di S. Francesco, dai canti de' suoi discepoli, a raccogliere le sparse tradizioni, a mettervi unità, ordine, armonía, e comporne, per dir cost, l'epopéa della povertà cristiana.

E di fatto mi par che vi abbia tutto ciò che forma un poema. Prima di tutto la narrazione è raggiante da un capo all'altro di celeste idea, che sublima tutti i personaggi. Si fatta idea è Cristo, di cui i Santi non rendono se non debole figura. San Francesco medesimo non ad altro va debitore di tutta la sua grandezza che alla sua conformità con l'Uomo Dio: e il libro dei Fioretti, si ferma in sul bel principio a mettere in considerazione tali somiglianze. Si accompagna poscia con S. Francesco d'Assisi al punto della sua conversione, e lo seguita nel suo digiunare al deserto, nel suo evangelizzare l'Umbria e la Toscana, e fino nel suo annunziar la fede cristiana al Soldano di Babilonia. Non è possibile disegnar più puramente quella figura mortificata, e pur tuttavia piena di grazia e di forza: quella vita quasi immateriale di un santo che sembra aver rotto ogni vincolo terreno, e che nondimeno conosce più a fondo che rettori di stati, i dolori, i perigli, e i bisogni del suo tempo. I suoi discepoli gli si raccolgon dintorno, ed hanno gran varietà di caratteri; e sono: Fra Leone, suo prediletto, e cui egli chiamava Pecorella di Dio: Bernardo teologo, il cui intelletto avea volo di aquila: S. Antonio da Padova, che popoli interi faceva pendere dalla sua parola, e che, se gli uomini rifiutavano ascoltarlo, andava in riva al mare e predicava a'pesci: S. Chiara per ultimo, quella figura dolcissima, che tempera, a dir così, l'austerità di quelle pitture monastiche. Non v'è dall'altro lato azione cantata da'poeti, che di questa sia più ardita. Si vuol fondare una novella città, ed in un secolo di violenza e di scapestraggine, fa di mestieri crear un popolo obbediente, caritevole e casto. Ogni cosa si adopera a colorire si gran disegno: tutta quanta la natura vi prende parte: le fiere danno esempio di docilità ai peccatori: gli uccelli ascoltano quella parola che dee recare a pace le nazioni: la tomba restituisce i suoi morti per compiere la conversione dei vivi. Il mondo invisibile non ha più misteri; e dove

accada rafforzare la confidenza d'un povero ladrone convertito a penitenza, si apriranno le porte del cielo, e fascerangli vedere i santi coronati di stelle.

Ma i Fioretti sono scritti in prosa, e questo hanno di simile con tanti poemi del medio evo che, scritti prima in versi per il piacere de' grandi, solo nella prosa finalmente trovarono forma più popolare e più durevole. Io starò contento al ricordare i Reali di Francia, ultimo compendio di canzoni d'impresa ordinate a cantare Carlo Magno, la sua famiglia, e i suoi paladini. Allorche a' letterati cominciarono a venire a noia queste belle istorie, elle si ricovrarono in un testo prosaico, sotte forma di un libro oscuro che si vende per le fiere, si legge alle veglie de' contadini, e ragiona ad essi di grandi imprese e di nobili sentimenti. E così avvenne a' Fioretti, se non in quanto è di gran lunga più nobile quel loro stile improntato del suggello del secolo decimo quarto. Esso è di per se ornamento sufficiente; e poi gli addobbamenti della poesia mal si sarebbero detti con la epopea de' poverelli. Come il Beato Angelico da Fiesole, datogli a dipingere il convento di S. Marco a Firenze, stimò che la poverta religiosa non desse luogo a ricchi colori, e serbando per gli ornamenti della chiesa l'oro, l'azzurro e il cinabro, per il chiostro non si servi che di leggere tinte, quanto solo vi era di bisogno a dar lume alla scena e ad animar le figure, così appunto lo scrittor dei Fioretti non adopera i forti colori che Dante avea posto nelle sue pitture, ma tiene un linguaggio di perfetta semplicità e naturalezza, che a tutti gli oggetti da lume conveniente, ed a tutti i personaggi da il moto e la vita.

Egli va di pari co' maravigliosi raccontatori di novelle, che tante volte allegrarono le noje della Italia; se non che que' racconti voluttuosi altro non fecero che ammollire generazioni destinate alla servitù, dove i Fioretti di san Francesco, tutto che sieno a quel modo amabili, celano in sè virili ammaestramenti, e proprii a gente libera. Non si sfati la puerilità di quelle leggende: non dicasi che al più al più son buone a rendere popolare la virtù del chiostro. Allorchè san Luigi, vestito da pellegrino andò a visitare frate Egidio a Perugia, e i due santi, stati un pezzo abbracciati, si lasciarono senza dirsi parola insieme perchè i lor cuori si erano ben manifestati l'uno all' altro, io veggo quivi la idea di quella società cristiana che

non none divario dall'anima d'un re all'anima di un mendicante. Allorchè san Francesco accoglie santa Chiara nel convento di Santa Maria degli Angeli, se la fa sedere accapto. e parte il pane con lei, presenti i suoi discepoli; che fa egli mai, se non insegnare i riguardi che si debbone alle donne, in un paese dove lungamente soggiacquero esse alla durezza delle leggi romane? Allorchè, conversando con fra Leone, che gli domanda ove sia la vera gioja, egli risponde che non la sa vedere o nella scienza, o nella predicazione o nei miracoli, ma solo nel perdonare le offese, e' mette il dito nella piaga di quel popolo italiano, così ispirato, così eloquente, e che ogni cosa seppe fuorche perdonare, e che dovea perire a cagione delle sue discordie. Il racconto della pace che fè san Francesco tra la città di Gubbio e un lupo della vicina montagna ti muove le risa, e non comprendi il maraviglioso ammaestramento di carità che vien dato ai giusti in pro de' poveri peccatori. Non ti accorgi che il lupo ladro e omicida, ma docile con tutto questo, che mette la zampa in mano a san Francesco, e che mantiene la promessa di non far male a nessuno, è figurato nè più nè meno per il popolo del medio evo, terribile ne'suoi impeti, ma di cui la Chiesa non dispera, e la cui mano micidiale essa strinse fra le sue mani divine, tanto che ebbegli ispirato l'orrore del sangue, che è il più nobile e il più incontrastabil carattere della odierna civiltà.

# I. (1)

Al Nome del Nostro Signore Gesù Cristo Crocifisso, e della sua Madre Vergine Maria. In questo libro si contengono certi Fioretti, Miracoli, ed Esempli divoti del glorioso Poverello di Cristo messer santo Francesco, e d'alquanti suoi SS. compagni a laude di Gesù Cristo. Amen.

In prima è da considerare, che il glorioso messer santo Francesco in tutti gli atti della vita sua fu conforme a Cristo benedetto, chè come Cristo uel principio della sua predicazione elesse dodici Apostoli a dispregiare egni cosa mondana, a seguitare lui in povertade, e nell'altre virtudi, così sento Franceseo elesse dal principio del fondamento dell'Ordine dedici compagni, possessori dell'altissima povertade; e come uno de' dodiel Apostoli, il quale si chiamò Giuda Scariotto, apostatò dello Apostolato, tradendo Cristo, ed impiccossi se medesimo per la gola, cost uno de' dodici compagni di santo Francesco, ch' ebbe nome frate Giovanni dalla Cappella, apostatò, e finalmente s' impiccò se medesimo per la gola. E questo agli eletti è grande assempro, e materia di umiltade, e di timore, considerando, che nessuno è certo di dovere perseverare infino alla fine nella grazia di Dio; e come que santi Apostoli furone a tutto il mondo maravigliosi di santitade, e di umiltade, e pieni dello Spirito Santo, vost que santissimi compagni di santo Francesso furono uomini di tanta santitade, che dal tempo degli Apostoli in quae il mondo non ebbe cost maravigliosi e santi uomini; imperocobe alcuno di loro fue ratto infino al terzo Cielo come san Pagolo, e questi fue frate Egidio; alcuno di loro, choé frate Filippo Lungo fue toccato le lebbra dall' Agnolo col carbone del fuoco, come fue Isata Profeta; alcuno di loro, ciò fue frate Silvestro parlava con Dio, come fa l'uno amico coll'altre, a mode che fece Moise; alcune volava per sottilitade d'intelletto infino alla luce della Divina Sapienza, come l'Aquiła, cioè Giovanni Evangelista, e questo fue frate Bernardo umi-

<sup>(1)</sup> Me ne sono stato in tutto e per tutto alla edizione di Firenze, Tartini e Franchi 1718; se non in quanto ne ho cambiata la puntuazione che a me pare difettosa. (T.)

lissimo, il quale profondissimamente isponeva la Santa Scrittura; alcuno di loro fue santificato da Dio, e canonizzato in Cielo, vivendo ancora nel mondo, e questo fue frate Ruffino gentiluomo d'Ascesi; e così furono tutti privilegiati di singolare segno di santitade, siccome nel processo si dichiara.

H.

Di Frate Bernardo da Quintavalle primo Compagno di Santo Francesco.

Il primo compagno di sauto Francesco si fue frate Bernardo d'Ascesi, il quale si converti a questo modo; che essendo Santo Francesco ancora in abito secolare, benche già esso avesse disprezzato il mondo, ed andando tutto in despetto e mortificato per la penitenza, intantoché da molti era reputato stolto, e come pazzo era schernito e scacciato con pietre e con fastidio fangoso dalli parenti e dalli strani, ed egli in ogni ingiuria e scherno passandosi paziente come sordo e muto, messer Bernardo d'Ascesi, il quale era de' più nobili e de' più ricchi e de' più savi della Cittade, cominciò a considerare saviamente in santo Francesco il così eccessivo dispregio del mondo, la grande pacienzia nelle ingiurie, che già per due anni, cost abbominato e disprezzato da ogni persona, sempre parea più costante; cominciò a pensare, e a dire fra se medesime: Per nessuno modo puote essere, che questo frate non abbia grande grazia da Die; e si lo invitò la sera a cena, e albergo: e Santo Francesco accettò, e cenò con lui, ed albergoe, ed allora, cioè Messer Bernardo, si puose in cuore di contemplare la sua santitade, onde elli li fece apparecchiare un letto nella sua camera propia, nella quale di notte sempre ardea una lampana; e santo Francesco per celare la santità sua, immantanente come fu entrato in camera si gittò in sul letto e fece vista di dormire; e Messer Bernardo similemente, dopo alcuno spazio, si puose a giacere, ed incomincio a russare forte a modo come se dormisse molto profondamente; di che santo Francesco scredendo veramente che Messer Bernardo dormisse, in sul primo sonno si levò del letto e puosesi in orazione, levando gli occhi e le mani al cielo, e con grandissima divozione e fervore dicea: Iddio mio, Iddio mio; e così dicendo

e forte lagrimando, istette infino al mattutino, sempre ripetendo Iddio mio, Iddio mio, e non altro; e questo dicea santo Francesco contemplando, e ammirando la eccellenza della Divina Maestae, la quale degnava di condescendere al mondo che periva, e per lo suo Francesco poverello disponea di porre rimedio di sulute dell'anima sua e degli altri: e però alluminato di Spirito Santo, ovvero di spirito profetico, provedendo le grandi cose che Iddio dovea fare mediante lui e l'Ordine suo, e considerando la sua insofficienza e noca virtude, chiamava e pregava Iddio, che colla sua pietade ed onnipotenza, sanza la quale niente può l'umana fragilitade, supplesse, ajutasse e compiesse quello che per se non potea. Veggendo messer Bernardo per lo lume della lampana gli atti divotissimi di santo Francesco, e considerando divotamente le parole che dicea, fue teccato e ispirato dallo Spirito Santo a mutare la vita sua: di che, fatta la mattina, chiamò Santo Francesco, e disse cosi: Frate Francesco, io ho al tutto disposto pel cuore mio d'abbandonare il mondo, e seguitare te in ciò che tu mi comanderai. Udendo questo santo Francesco, si rallegrò in ispirito : e disse cost : Messer Bernardo , questo che voi dite è opera si grande e malagevole, che di ciò si vuole richiedere consiglio al nostro Signore Gesù Cristo, e pregarlo che gli piaccia di mostrarci sopra a ciò la sua volontade, ed insegnarci-come questo noi possiamo mettere in assecuzione, e però andiamo insieme al Vescovado, dov' è un buono Prete, e faremo dire la Messa, e poi istaremo in orazione infino a terza. pregando Iddio, che infino alle tre apriture del Messale ci dimostri la via che a lui piace che noi eleggiamo. Rispuose Messer Bernardo, che questo molto gli piacea; di che allora si mossono, e andarono al Vescovado, e poichè ebbono udita la Messa, e istati in orazione infino a terza, il Prete a' preghi di santo Francesco, preso il Messale, e fatto il segno della santissima croce, si lo aperse nel nome del Nostro Signore Gesù Cristo tre volte; e nella prima apritura occorse quella parola che disse Cristo nel Vangelo al giovane che domandò della via della perfezione: Se tu vuogli esser perfetto, va, e vendi ciocchè tu hai, e dà a' poveri, e seguita me: Nella seconda apritura occorse quella parola, che Cristo disse agli Apostoli, quando gli mando a predicare: Non portate nessuna cosa per via, nè hastone, nè tasca, nè calzamenti, nè danari; volendo per que-

sto ammaestrargli, che tutta la loro isperanza del vivere dovessono ponere in Dio, ed avere tutta la loro intenzione a predicare il Santo Vangelo. Nella terza apritura del Messale occorse quella parola, che Cristo disse: Chi vuole venire dopo me, abbandoni se medesimo, e tolga la croce sua, e seguiti me. Allora disse santo Francesco a messer Bernardo: Ecco il consiglio. che Cristo ci da, va' dunque, e fa' compiutamente quello che tu hai udito, e sia benedetto il nostro Signore Gesu Cristo, il quale ha degnato di mostrarci la sua vita evangelica. Udito questo si parti messer Bernardo, e vendè ciocchè egli avea, ed era molto ricco, e con grande allegrezza distribut ogni cosa a vedove, a orfani, a prigioni, a munisterit, e a spedali, e pellegrini; ed in ogni cosa santo Francesco fedelmente e providamente l'ajutava. E vedendo uno ch' avea nome messer Salvestro, che santo Francesco dava tanti danari a' poveri, e faceva dare. stretto d'avarizia, disse a santo Francesco: Tu non mi pagasti interamente di quelle pietre, che tu comperasti da me per racconciare la Chiesa, e però ora che tu hai danari pagami. Allora Santo Francesco marávigliandosi della sua avarizia, e non volendo contendere con lui, siccome vero osservatore del Santo Vangelio, mise le mani in grembo di messer Bernardo, e piene le mani di danati, le mise in grembo di messer Salvestro, dicendo se più ne volesse, più gliene darebbe. Contento messer Salvestro di quelli si parti, e tornossi a casa; e la sera ripensando di quello ch' egli avea fatto il die, è riprendendosi della sua avarizia, considerando il fervore di messer Bernardo e la santitade di santo Francesco, la notte seguente e due altre notti, ebbe da Dio una cotale visione, che dalla bocca di santo Francesco usciva una croce d'oro, la cui sommità toccava il Cielo, e le braccia si distendevano dall'Oriente infino allo Occidente. Per questa visione egli diede per Dio ciò che egli avea, e fecesi Frate Minore, e fue nell'Ordine di tanta santitade e grazia, che parlava con Dio, come fa l'uno amico coll'altro, secondo che santo Francesco più volte provo, e più già si dichiarerà. Messer Bernardo similemente ebbe tanta grazia di Dio, ch' elli spesso era ratto in contemplazione a Dio, e santo Francesco dicea di lui, ch'egli era degno d'ogni riverenza, e ch'egli avea fondato quest' Ordine; imperocche egli era il primo ch' aveva abbandonato il mondo, non riserbandosi nulla, ma dando ogni cosa a' poveri di Cristo, e cominciata la poverta evangelica, offerendo se ignudo nelle braccia del Crocifisso; Il quale sia da noi benedetto in secula seculorum. Amen.

## III.

Come l'Agnolo di Dio propuose una quistione a frate Elia guardiano d'uno tuogo di Val di Spoleto, e perché frate Elia ti rispuose superbiosamente, si partie, et andonne in cammino di santo Jacopo, dove trovo frate Bernardo, e disseti questa storia.

Al principio, e cominciamento dell' Ordine, quando erano pochi frati, e non erano ancora presi i luoghi, santo Francesco per sua divozione ando a santo Jacopo di Galizia, e menò seco alquanti frati, fra' quali fu l'uno frate Bernardo, e andando cost insieme per lo cammino, trovo in una terra un poverello infermo, al quale avendo compassione, disse a frate Bernardo: Figlinolo, io voglio che tu rimanghi qui a servire a questo infermo; e frate Bernardo umilemente inginocchiandosi e inchinando il capo, ricevette la ubbidienza dello Padre santo, e rimase in quel luogo, e santo Francesco con gli altri compagni andarono a santo Jacopo. Essendo giunti la, e stando la notte in orazione nella chiesa di santo Jacopo, fue da Dio rivelato a sante Francesco, ch'egli dovea prendere dimolti hoghi per lo mondo, imperocche l'Ordine suo dovea amphare è crescere in grande moltitudine di frati : e in cotesta rivelazione cominciò santo Francesco a prendere luoghi in quelle contrade. E ritornando santo Francesco per la via di prima ritrovo frate Bernardo, e lo nfermo, con cui egli l'avea lasciato, perfettamente guarito; onde santo Francesco concedette l'anno seguente a frate Bernardo, ch'egli andasse a santo Jacopo, e cost santo Francesco si si ritornoe nella Val di Spoleto i e istavasi in uno luogo diserto egli e frate Masseo, e frate Elia, ed altri, i quali tutti si guardavano molto di nojare o storpiare santo Francesco della orazione, e ciò faceano per la grande riverenza che gli portavano, e perche sapeano che Iddio gli rivelava grandi cose nelle sue orazioni. Avvenne un di, che essendo santo Francesco in orazione nella selva, un giovane bello, apparecchiato a camminare, venne alla porta del luogo, e picchio si in fretta e forte e per si grande spazio, che i Frati molto se ne maravigliarono di così disusato

picchiare; andò frate, Masseo, e aperse la porta, e disso, a quello giovane? Onde vieni tu, figliuolo, che non pare che tu ci fossi mai più, si hai picchiato disusatamente: rispuose il giovane: E come si dee picchiare? disse frate Masseo: Picchia tre volte l'una dopo l'altra di rado, poi t'aspetta tanto, che'l frate abbia detto il Pater nostro, e venga a te, e se in questo intervallo e'non viene, picchia un' altra volta. Rispuose il giovane: Io ho grande fretta, e però picchio così forte, perciocchè io ho a fare un lungo viaggio, e qua sono venuto per parlare a frate Francesco, ma egli sta ora nella selva in contemplazione, e però non lo voglio storpiare; ma ya, e mandami frate Elia, ch' i' gli vo' fare una quistione, perch'io, intendo, ch'egli è molto savio. Va frate Masseo, e dice a frate Elia, che vada a quello giovane, ed egli se ne scandalizza, e non yuole andare. di che frate Masseo non sa che si fare, nè che si rispon dere a colui; imperciocchè se dice frate Elia non può; venire. mentiva, se dicea come era turbato, e non vuole venire, si temea di dargli male assempro. E perocchè intanto frate Masseo penava a tornare, il giovane picchiò un'altra volta come in prima, e poco istante tornò frate Masseo alla porta, e disse al giovane: Tu non hai osservata la mia dottrina nel picchiare: rispuose il giovane: Frate Elia non vuole venire da me, ma vae di a frate Francesco, ch' io sono venuto per parlare con lui. ma perocch' io non voglio impedire lui della orazione, dilli che mandi a me frate Elia; e allora frate Masseo n'andò a Santo Francesco, il quale orava nella selva colla faccia levata al Cie. lo, e dissegli l'imbasciata del giovane, e la risposta di frate Elia, e quello giovane era Agnolo di Dio io forme umana; allo ra santo Francesco, non mutandosi del luggo nè abbassando la faccia, disse a frate Masseo: Va, e di'a Frate Elia, che per ubbidienza immantanente vada a quello giovane. Udendo frate Elia l'ubbidienza di santo Francesco, andò alla porta molto turbato, e con grande impeto, e romore l'aperse e disse al giovane: Che vuo tu? Rispuose il giovane: Guarda frate. che tu non sia turbato, come tu pari, perocchè l'ira impedisca l'animo, e non lascia discernere il vero. Disse frate Elia: Dim; mi quello, che tu vuoi da me; rispuose il giovane; lo ti domando, se alli osservatori del santo Evangelio è lecito di mangiare ciò che gli è posto innanzi, secondo che Cristo disse a suoi discepoli. È domandoti ancora, se a nessuno nomo è lecito di

perre inpanzi alcuna con contradia alla libertae livangolica. Rispuose frate Elia superbamente: Lo so bene questo, ma non ti voglio rispondere, va per gli fatti tuoi. Disse il giovane: lo saprei meglio rispondere a questa quistione, che tu. Allora frate Elia turbato, e con furia chiuse l'uscio, e partissi. Poi cominció a pensare della detta quistione, e dubitarne fra se medesimo, e nou la sapea solvere. Imperocchè egli-era Vicario dell' Ordine, e avea ordinato e fatta costituzione oltr'al Vangelo ed oltra la Regola di santo Francesco, che nessuno frato nell'Ordine mangiasse carne; sicché la detta quistione era espressamente contra di lui. Di che non sappiendo dichiarare sè medesimo, e considerando la modestia del giovane, e che gli avea detto che apprebbe rispondere a quella quistione meglio di lui, egli ritorna alla porta, e aprilla per domandare il giovane della predetta quistione, ma egli s'era già partito; imperocchè la superbia di frate Elia non era degna di parlare coll'Agnelo. Fatto questo, e santo Francesco, al quale ogni cosa da Dio era stata rivelata, tornò della selva, e fortemente con alte boci riprese frate Elia, dicendo: Male fate frate Elia superbo, che sacciate da noi gli Agnoli Santi, i quali ci vengono ad ammaestrare. Io ti dico, ch' io temo forte, che la tua superbia non ti facci finire fuori di questo Ordine. In quello di medesimo, in quella ora, che quello Agnolo si parti, si appari egli in quella medesima forma a frate Bernardo, il quale tormaya da santo Jacopo, ed era alla riva d'un grande fiume, e salutollo in suo linguaggio, dicendo: Iddia ti dia pace, o buono frate, emaravigliandosi forțe il bueno frate Bernardo, e con de la loguela della sua patria, fello prolla millo pella millo pella millo pella sua patria, colla salutazione pacifica, e colla faccia lieta, si il dimando: Donde vieni tu, buono giovane. Rispuose l'Agnolo: Io vengo di cotale luogo dove dimora santo Francesco, e andai per parlare con lui, e non ho potute, perocch'egli era nella selva a contemplare le cose divine, e io non l'ho voluto storpiare. E in quello luogo dimorano frate Masseo, e frate Egidio, e frate Elia; e frate Masseo m' ha insegnato picchiare la porta a modo di frate. Ma frate Elia, perocchè non mi volle rispondene della guistione, ch' io gli propuosi apoi se na pentè, e volle adirmi, s vedermi, e non potè. Dopo queste parole disse l'Agnolo a frate Bernardo: perche non passi tu di la? Rispuose frate Berpardo: perocch' io temo del pericolo per la profonditae del-

l'auque, ch'in veggio: Diese l'Agnolo, passiame insieme nea dubitare, e prende la sua mano, e in un batter d'occhio il prose dall'altra parte del fiume. Allora frate Bernardo cogniobbe, ch'egli era l'Agnolo di Dio, e con grande reverenza, e gaudio ad alta boce disse: e Agnolo benedetto di Dio, dimmi quale è il nome tuo. Rispuose l'Agnolo: Perché dimandi tu del nome mio, il quale è maraviglioso? e detto questo l'Agnolo disparve; e lasciò frate Bernardo molto consolato, in tanto che tutto quel cammino e' fece con allegrezza; e considerò il di e l'ora che l'Agnolo gli era apparito. E giugnendo al luego dove era sante Francesco con li predetti compagni, recitò lore ordinatamente ogni cosa, e cognobbone certamente, che quello medesimo Agnolo, in quel di, e in quella ora era apparito a lore, e a lui.

## IV.

Come il santo frate Bernardo d'Ascesi fue da santo Francesso - mandato a Bologna, e là prese egli teogo.

Imperocchè santo Francesco, e gli suoi compagni erano da Dio chiamati, e eletti a portare col cuore e con l'operazioni, e a predicare colla lingua la Croce di Cristo, egli parcano, ed erano, uomini crocifissi, quanto all'abito e quanto alla vita austera e quanto agli atti e operazioni loro; e però disideravano più di sostenere vergogne e obbrobrii per l'amore di Cristo, che onori del mondo o riverenze o lode umane; anzi delle ingiurie si rallegravano, e degli onori si contristavano, e così andavano per lo mondo come pellegrini, e forestieri, non portando seco altro che Gristo Crocifisso; e perocehè gli erano della vera vite, cicè Cristo, produceano grandi e huoni frutti dell'anime, le quali guadagnavano a Dio. Addivenne nel priscipio della Religione, che santo Francesco mande frate Bermardo a Bologna, acciecche ivi, secondo la grazia che Iddio gli avea data, facesse frutto a Dio; e frate Bernardo faceadosi il segno della santissima Croce per la santa obbedienza, si parti e pervenue a Bologna; e vedendolo li fanciulli ia abito disusato e vile, si gli faceano molti ischerni e molte ingiurie, come si farebbe a un pazzo, e frate Bernardo pazientemente e allegramente sosteneva ogni cosa per l'amore di Cristo; anzi, acciosche meglio e'fusee istraziato, si puese studiosamente nella

niazza della cittade, ende sedendo ivi gli si raunarono d'istorno molti fanciulli a uomini, e chi gli tirava il cappuccio di rietro, e chi dinanzi, chi gli gittava polvere, e chi pietre, chi'l sospigneva di qua, e chi di Li; e frate Bernardo sempre d'un modo e d'una pacienzia, cel volto lieto, non si rammaricava, e non si mutava, e per più di ritornoe a quel medesimo luogo, pure per sostenere simiglianti cose; e perocchè la pacienzia è opera di perfezione e pruova di virtà, un savio dottore di legge, vedendo e considerando tanta costanzia e virtù di Frate Bernardo, non potersi turbare in tanti di per niuna molestia, o ingiuria, disse fra se medesimo: Impossibile è che costui non sia santo uomo; e appressandosi a lui st'l domando: Chi se'tu, e perchè se'venuto qua; e frate Bernardo per risposta si mise la mano in seno, e trasse fuori la Regola di santo Francesco, e diegliele, che la leggesse, e letta ch' e' l' ebbe, considerando il suo altissimo stato di perfezione, con grandissimo stupore e ammirazione si volse a compagni, e disse: Veramente questo è il più alto stato di religione, che io udissi mai, e però costui co'suoi compagni, sono de'più santi uomini ch'io udissi mai in questo mondo, e fa grandissimo peccato chi gli fa ingiuria, il quale si si vorrebbe sommamente onorare, conciossiacosachè e'sia vero amico di Dio. E disse a frate Bernardo: Se voi volete prendere luogo, nel quale voi poteste acconciamente servire a Dio, ie per salute dell' anima mia volentieri vel darei. Rispuose frate Bernardo: Signore, io credo che questo v'abbia ispirato il Nostro Signore Gesù Cristo, e però la vostra proferta io l'accetto volentieri a onore di Cristo. Allora il detto giudice con grande allegrezza, e caritade menò frate Bernardo a casa sua, e poi gli diede il luego promesso, e tutto l'acconció e compiette alle sue ispese, e da indi innanzi divento padre, e speziale difensore di frate Bernardo, e di suoi compagni; e frate Bernardo per la sua santa conversazione cominciò a esser molto onorato dalle genti, intanto che beato si tenea chi 'l potea toccare, o vedere: ma egli come vero discepolo di Cristo, e dello umile Francesco, temendo che l'onore del mondo non impedisse la pace e la salute dell'anima sua, si si parti un di, e tornò a santo Francesco, e dissegli cost: Padre, il luogo è preso nella città di Bologna, mandavi de'frati che'l mantegnano e che vi stieno, perocch' io non vi facea più guadagno, anzi per lo troppo onore

che mi era fatto, io temo, ch' io non perdessi più che io non guadagnerei. Allora santo Francesco, udendo ogni cosa per ordine, siccome Iddio avea operato per frate Bernarde, ringrazioe Iddio, il quale così incominciava a dilatare i poverelli discepoli della Croce, e allora mandò de' suoi compagni a Bologna e in Lombardia, li quali presono dimolti lueghi in diverse parti.

v

Come santo Francesco fece una quaresima in una isola del Lago di Perugia, dove digiuno 40 di e 40 notte, e non mangiò più che uno mezzo pane.

Il verace servo di Cristo santo Francesco, perocché in certe cose fae quasi un altro Cristo, dato al mondo per salute della gente, Iddio Padre il volle fare in molti atti conforme e simile al suo figliuolo Gesù Cristo, siccome ci dimostra nel venerabile collegio de' dodici compagni, e nel mirabile misterio delle Sagrate Istimate, e nel continuato digiuno della santa quaresima, la qual egli fece in questo modo. Essendo una volta santo. Francesco il di del carnasciale allato al Lago di Perugia in casa d'un suo divoto, col quale era la notte albergato, fu inspirato da Dio ch'egli andasse a quella quaresima in un isola del. Lago. Di che santo Francesco prego questo suo diveto che per amor di Cristo lo portasse colla sua navicella in un'isola del Lago ove non abitasse persona, e questo facesse la notte del di della Cenere, si che persona non se n'avvedesse; e costui.' per l'amore della grande divozione ch'avea a santo Francesco, sollicitamente adempiette il suo priego, e portollo alla detta isola, e santo Francesco non portò seco se non due panetti. Ed essendo giunto nell'isola, e l'amico partendosi per' tornare a casa, e santo Francesco il prego caramente, che non rivelasse a persona come fosse ivi, ed egli non venisse per lui se non il giovedi santo, e così si parti colui. E santo Francesco. rimase solo, e non essendovi nessuna abitazione nella quale si potesse riducere, entrò in una siepe molto folta, la quale molti pruni e arboscelli aveano acconcio a modo d'uno covacciuolo, ovvero d'una capannetta, e in questo luogo si puose in oraziona a contemplare le cose celestiali. E ivi stette tutta

la vateresiona sanza mangiare e sanza bere', altro che la metade d'ano di quelli panetti, secondo che trovo il suo divoto il giovedi santo, quando torno a lui, il quale trovo di due panetti uno intero, e l'altre mezzo: si crede, che sante Francesco mangiasse per riverenzia del digiuno di Cristo benedetto, il quala digiuno guaranta di e quaranta notti sanza pigliare nessuno cibo materiale, e cost con quel mezzo pane cacció da se il velene della vanagloria, e ad esempro di Cristo digiuno quaranta di e quaranta notti: e poi in quello luogo dove santo Francesco avea fatta cost maravigliosa astinenzia, fece Iddio molti miracoli per gli suoi meriti; per la quale cosa cominciarono gli uomini a edificarvi delle case, e abitarvi, e in poco tempo si fece un castello buono e grande, ed evvi il luogo de' frati, che si chiama il luogo dell'Isola; e ancora gli nomini, e le donne di quello castello hanno grande reverenzia e divozione in quello luogo dove santo Francesco fece la detta guaresima.

VI.

Come andando per cammino santo Francesco, e frate Leone, gli spose quelle cose, che sono perfetta letizia.

Venendo una volta santo Francesco da Perugia a Santa Maria degli Agnoli con frate Leone a tempo di verno, e il freddo grandissimo fortemente il crucciava, chiamò frate Leone, il quale andava innanzi, e disse cost: Frate Leone, avvegniaiddiochè li Frati Minori in ogni terra dieno grande esemplo di santitade, e di buona edificazione, nientedimeno iscrivi, e nota diligentemente, che non è quivi perfetta letizia. E andando santo Francesco più oltre il chiamò la seconda volta: o frate Leone, benchè'l Frate Minore allumini li ciechi, e distenda gli attratti, iscacci le demonia, renda l'udire alli sordi, e l'andare alli zoppi, il parlare alli mutoli, e ch'è maggiore cosa, risuciti li morti di quattro di; scrivi, che in ciò non è perfetta letizia. E andando un poco grido forte: o frate Leone, se'l Frate Minore sapesse tutte le lingue, e tutte le scienzie, e tutte le scritture, sicche sapesse profetare, e rivelare non solamente le cose future, ma eziandio li segreti delle coscienzie, e delli animi, scrivi, che non è in ciò perfetta letizia. Andando un poco più oltre santo Francesco chiamo ancora forte: o frate

Leone, pecorella di Dio, benche il frate minore parli con lingua d'Agnolo, e sappi i cersi delle istelle e le virtù delle erbe. e fossopli rivelati tutti li tesori della terra, e conoscesse le virtà degli necelli e de'pesci e di tutti gli animali e degli uomini. e degli albori e delle pietre e delle radici e dell'acque; iscrivi. che non è in ciò perfetta letizia. E andando ancora un perzo, santo Francesco chiamò forte: O frate Leone, benchè 'l frate minore sapesse si bene predicare, che convertisse tutti gl'infedeli alla fede di Cristo, scrivi, che non è ivi perfetta letizia. E durando questo modo di parlare bene di due miglia. frate Leone con grande ammirazione il domando, e disse: Padre, io ti priego dalla parte di Dio, che tu mi dica dove è perfetta letizia. E santo Francesco si gli rispuose: Quando noi saremo a santa Maria degli Agnioli, così bagnati per la piova e agghiacciati per lo freddo e infangati di loto e afflitti di fame, e picchieremo la porta dello luogo, e'l portinajo verra addirato, e dira: Chi siete voi? e noi diremo: Noi siamo due de' vostri Frati, e colui dirà: Yoi non dite vero, anzi siete due ribaldi, che andate ingannando il mondo e rubando le limosine de'poveri, andate via; e non ci aprirra, e faracci istare di fuori alla neve e all'acqua, col freddo e colla fame, infino alla notte, allora se noi tanta ingiuria e tanta crudeltate e tanti commiati sosterremo pazientemente sanza turbarsene e sanza mormorare di lui, e penseremo umilmente e caritativamente. che quello portinajo veracemente ci cognosca: che Iddio il fa parlare contra a noi : o frate Leone iscrivi, che qui è perfetta letizia. E se noi perseveriamo picchiando, e egli uscira fuori turbato, e come gagliossi importuni ci caccera con villanie e con gotate, dicendo: Partitevi quinci, ladroncelli vilissimi, andate allo spedale, che qui non mangerete voi nè albergherete; se noi questo sosterremo pazientemente, e con allegrezza, e con amore: o frate Leone, scrivi che quivi è perfetta letizia, E e noi pur costretti dalla fame e dal freddo e dalla notte. più picchieremo e chiameremo, e pregheremo per l'amore di Dio con grande pianto, che ci apra e mettaci pure dentro, e quelli più scandolezzato dirà: Costoro sono gagliossi importuni. io gli pagherò bene come sono degni, e uscirà fuori con uno bastone nocchieruto, e piglieracci per lo cappuccio, e gitteracci in terra, e involgeracci nella neve, e batteracci a nodo a nodo con quello bastone: se noi tutte queste cose sosterremo pazientemente e con allegrezza, pensando le pene di Cristo benedette, le quali dobbiamo sostenere per suo amore; o frate Lione,
iscrivi, che qui, e in questo è perfetta letizia: e però odi la
conclusione, frate Lione: Sopra tutte le grazie e doni dello
Spirito Santo, le quali Cristo concede agli amici suoi, si è di
vincere se medesimo, e volentieri per lo amore di Cristo sostenere pene, ingiurie ed obbrobri e disagi; imperocchè in tutti
gli altri doni di Dio noi non ci possiamo gloriare, perocchè
mon sono nostri, ma di Dio; onde dice l'Apostolo: Che hai tu,
che tu non ebbi da Dio, e se tu l'hai avuto da lui, perchè te
ne glorii, come se tu l'avessi da te? Ma nella croce della tribolazione e della afflizione ci possiamo gloriare, perocchè, dice
l'Apostole: Io non mi voglio gloriare se none nella croce del
nostro Signore Gesù Cristo.

## VIL

Come santo Francesco insegnava rispondere a frate Lione, e non poté mai dire contrario se non di quello, che santo Francesco votea.

Essendo santo Francesco una volta nel principio dell'Ordine con frate Lione in uno luogo dove non aveano libri da dire l'ufficio Divino, quando venne l'ora del mattutino, si disse santo Francesco a frate Lione: Carissimo, noi non abbiamo Breviario col quale noi possiamo dire il mattutino, ma, acciocchè noi ispendiamo il tempo a laudare Iddio: io dirò, e tu mi risponderai com' io t' insegnerò; e guarda che tu non muti le parole altrimenti ch' io t'insegnero; io dirò cost: O frate Francesco, tu facesti tanti mali e tanti peccati nel secolo, che tu se' degno dello'nferno; e tu, frate Lione, risponderai: Vera cosa è che tu meriti lo inferno profondissimo. E frate Lione con semplicitade colombina rispuose: Volentieri padre, incomincia al nome di Dio. Allora santo Francesco cominciò a dire: O frate Francesco, tu facesti tanti mali e tanti peccati nel secelo, che tu se' degno dello 'nferno. E frate Lione risponde: Iddio fara per te tanti beni, che tu ne anderai in Paradiso. Disse santo Francesco: Non dire così, frate Lione, ma quando io dirò, frate Francesco, tu hai fatte tante cose inique contra Iddio, che tu se' degno di esser maladetto da Dio, e tu rispondi

cosi: Veramente tu se' degno d'esser messo tra' maladetti. E Frate Lione risponde: Volentieri padre; allora santo Francesco con molte lagrime e sospiri e picchiare di petto, dice ad alta boce: O Signor mio del cielo e della terra, io ho commesso contro a te tante iniquitadi e tanti peccati, che al tutto sono degno d'esser da te maladetto; e frate Lione risponde: O frate Francesco, Iddio ti fara tale, che tra li benedetti tu sarai singularmente benedetto: e santo Francesco maravigliandosi, che frate Lione rispondea per lo contrario di quello che 'mposto gli avea, si lo riprese dicendo: Perchè non rispondi tu come io ti insegno? Io ti comando per santa ubbidienza, che tu rispondi come io t'insegnero, io dirò cost: O frate Francesco cattivello, pensi tu, che Dio arà misericordia di te, conciossiacosachè tu abbi commessi tanti peccati contra'l padre della misericordia e Dio d'ogni consolazione, che tu non se' degno di troyare misericordia? E tu, frate Lione pecorella, risponderai: Per nessuno modo se' degno di trovare misericordia. Ma poi quando santo Francesco disse: O frate Francesco cattivello etc. E frate Lione si rispuose: Iddio Padre, la cui misericordia è infinita più che'l peccato tuo, fara teco grande misericordia, e sonra esso t'aggiugnerà molte grazie. A questa risposta santo Francesco dolcemente addirato, e pazientemente turbato, disse a frate Lione: E perchè hai tu avuto presunzione di fare contre all'ubbidienza, e già cotante volte hai risposto il contrario di quello ch' io t' ho imposto? Risponde frate Lione molto umilmente e riverentemente: Iddio il sae, padre mio, che ogni volta io m'ho posto in cuore di rispondere come tu m'hai comandato, ma Iddio mi fa parlare come a lui piace, e non secondo che piace a me. Di che santo Francesco si maravigliò. e disse a frate Lione: Io ti priego carissimamente, che questa volta tu mi risponda com' jo t' ho detto. Risponde frate Lione: Di al nome di Dio, che per certo io rispondero questa volta come tu vuogli. E Santo Francesco lagrimando disse: O frate Francesco cattivello, pensi tu, che Iddio abbi misericordia di te? Risponde frate Lione: Anzi grazia grande riceverai da Dio, ed esalteratti e glorificheratti in eterno, imperocchè chi se umilia sarà esaltato: e io non posso altro dire, imperocche Dio parla per la becca mia. E così in questa umile contenzione, con melle lagrime e con molta consolazione ispirituale si vegghiarono infino a di.

## VIII.

Come frate Masseo, quasi proverbiando, disse a s. Francesco, che a lui tutto il mondo andava dirieto; ed egli rispuose, che ciò era a confusione del mondo e grazia di Dio, perch'io sono il più vile uomo del mondo.

Dimorando una volta santo Francesco nel luogo della Porziuncula con frate Masseo da Marignano, uomo di grande santitade discrezione e grazia nel parlare di Dio, per la qual cosa santo Francesco molto l'amava, un di tornando santo Francesco dalla selva e dalla orazione, ed essendo allo uscire della selva il detto frate Masseo, volle provare si com' egli fusse umile, e fecelest incontra, e quasi proverbiando disse: Perchè a te, perchè a te, perchè a te? Santo Francesco risponde, che è quello, che tu vuoi dire? Disse frate Masseo: Dico, perchè a te tutto il mondo viene dirieto, e ogni persona pare che disideri di vederti ed udirti ed ubbidirti? tu non se' bello uomo del corpo, tu non se'di grande scienzia, tu non se' nobile; donde dunque a te, che tutto il mondo ti vegna dirieto? Udendo questo santo Francesco, tutto rallegrato in ispirito, rizzando la faccia al cielo, per grande spazio istette colla mente levata in Dio, e poi, ritornando in se, s'inginocchio e rendette laude e grazie a Dio: e poi con grande fervore di spirito si rivolse a frate Masseo, e disse: Vuoi sapere perchè a me, vuoi sapere perchè a me, vuoi sapere perchè a me, che tutto'l mondo mi venga dirieto? Duesto ho io da quelli occhi dello Altissimo Iddio, gli quali in ogni luogo contemplano i buoni e' rei; imperocchè quelli occhi santissimi non hanno veduto fra li peccatori niuno più vile ne più insufficiente, ne più grande peccatore di me, e però a fare quella operazione maravigliosa, la quale egli intende di fare, non ha trovato più vile creatura sopra la terra, e perciò ha eletto me per confondere la nobiltade e la grandigia e la fortezza e la bellezza e sapienzia del mondo, acciocche si conosca ch' ogni virtù e ch' ogni bene è da lui e non dalla criatura, e nessuna persona si possa gloriare nel cospetto suo; ma chi si glorierà, si glorii nel Signore, a cui è ogni onore e gloria in eterno. Allora frate Masseo a così umile risposta. detta con fervore, si si spavento, e cognobbe certamente che santo Francesco era veramente fondato in umiltade.

## IX.

Come santo Francesco e frate Masseo, il pane ch'aveano accattato, puosono in su una pietra allato a una fonte, e santo Francesco lodò molto la povertà. Poi pregò Iddio e santo Pietro, e santo Paulo, che gli mettesse in amore la santa povertade, e come gli apparve santo Pietro e santo Paulo.

Il maraviglioso servo e seguitatore di Cristo, cioè messer santo Francesco, per conformarsi perfettamente a Cristo in ogni cosa, il quale, secondo che dice il Vangelio, mandò li suoi discepoli a due a due a tutte quelle città e luoghi dov' elli devea andare, dappoiché ad esemplo di Cristo egli ebbe ragunati dodici compagni, si li mandò per lo mondo a predicare a due a due. E per dare loro esemplo di vera obbedienza, egli prima incominció ad andare ad esemplo di Cristo, il quale in prima incominciò a fare che'nsegnare. Onde, avendo assegnato a'compagni l'altre parti del mondo, egli, prendendo frate Masseo per compagno, prese il cammino verso la Provincia di Francia, e pervenendo un die a una villa assai affamati, andarono, secondo la regola, mendicando del pane per l'amore di Dio, e santo Francesco andò per una contrada, e frate Masseo per un'altra: ma imperocchè santo Francesco era nomo troppo disprezzato e piccolo di corpo, e perciò era riputato un vile poverello da chi non lo conosceva, non accattoe se non parecchi bocconi e pezzuoli di pane secco; ma frate Masseo, imperocch'egli era grande e bello del corpo, si gli furono dati buoni pezzi a grandi e assai, e del pane intero. Accattato ch'egli ebbono, si si raccolsono insieme fuori della villa in un luogo per mangiare, dov' era una bella fonte, e allato avea una bella pietra. larga, sopra la quale ciascuno puose tutte le limosine che avea accattate; e vedendo santo Francesco che li pezzi del pane di frate Masseo erano più, e più belli e più grandi che li suoi, fece grandissima allegrezza, e disse cost: O frate Masseo, noi non siamo degni di cost grande tesoro; e ripetendo queste parole più volte, rispuose frate Masseo: Padre, come si può chiamare tesoro, dev'è tanta povertade e mancamento di quelle cose che bisognano. Out non è tovaglia nè coltello nè tagliere, e nè scodelle ne casa ne mensa ne fanti ne fancella. Disse santo Francesco: E questo è quello che io reputo grande

tesoro, ove non è cosa veruna apparecchiata per industria umana; ma ciò che ci è si è apparecchiato dalla provvidenzia divina, siccome si vede manifestamente nel pane accattato, nella mensa della pietra così bella, e nella fonte così chiara: e però io voglio che noi preghiamo Iddio, che'l tesoro della santa povertade cost nobile, il quale ha per servidore Iddio, ci faccia amare con tutto il cuore. E dette queste parole, e fatto orazione, e presa la rifezione corporale di questi pezzi del pane e di quella acqua, si levarono per camminare in Francia, e giugnendo ad una chiesa, disse santo Francesco al compagno: Entriamo in questa chiesa ad orare: e vassene s. Francesco dietro allo altare, e puosesi in orazione, e in quella orazione ricevette dalla divina visitazione successivo fervore, il quale infiammo si fortemente l'anima sua ad amore della santa povertade, che, tra per colore della faccia e per lo nuovo isbadigliare della bocca, parea che gittasse fiamme d'amore: e venendo così infocato al compagno, si gli disse A. A. A. frate Masseo. dammi te medesimo; e così disse tre volte, e nella terza volta santo Francesco levò col fiato frate Masseo in aria e gittolio dinanzi a se per ispazio d'una grande asta, di che esso frate Masseo ebbe grandissimo stupore. Recito poi a i compagni che in quello levare e sospignere coi fiato, il quale gli fece santo Francesco, egli scuti tanta dolcezza d'animo e consolazione dello Spirito Santo, che mai în vita sua non ne senti tanta. E fatto questo, disse santo Francesco: Compagno mio, andiamo a santo Piero, e a santo Paulo, e preghiangli ch' eglino ci insegnino e aiutino a possedere il tesoro ismisurato della santissima povertade: imperocché ella è tesoro si degnissimo e si divino, che noi non siamo degni di possederlo nelli nostri vasi vilissimi; conciossiacosache questa sia quella virtude celestiale, per la quale tutte le cose terrene e transitorie si calcano, e per la quale ogni impaccio si toglie alla anima, acciocchè ella si possa liberamente congiugnere con Dio eterno. Questa è quella virtu, la quale fa l'anima, ancor posta in terra, conversaré în cielo con gli Agnoli: questa è quella, ch'accompagno Cristo in sulla Croce: con Cristo fu soppellita: con Cristo resuscità: con Cristo sall in cielo, la quale ezlandio in questa vita concede all'anime che di lei innamorano agevolezza di volare in cielo corriossiacosach' ella guardi l'armi della vera umiltà e caritade. E però preghiamo li santissimi Apostofi di Cristo, li

quali furono perfetti amatori di questa perla evangelica, che ci accattino questa grazia dal nostro Signore Gesu Cristo, che per la sua santissima misericordia ci conceda di meritare d'essere veri amatori, osservatori, ed umili discepoli della preziosissima, amatissima ed evangelica povertade; e in questo parlare giunsano a Roma, ed entrarono nella chiesa di santo Piero; e santo Francesco si puose in orazione in un cantuccio della chiesa, e frate Masseo nell'altro, e stando lungamente in orazione con molte lagrime e divozione, apparvono a santo Francesco li santissimi Apostoli Piero e Paulo con grande isplendore, e dissono: Imperocche tu addimandi e disideri di osservare quello che Cristo e li santi Apostoli osservarono, il Signore Gesù Cristo ci manda a te ad annunziarti, che la tua orazione eq esaudita, ed etti conceduto da Dio a te e a' tuoi seguaci perfettissimamente il tesoro della santissima povertade. E ancora da sua parte ti diciamo, che qualunque a tuo assempro seguiterà perfettamente questo disiderio, egli è sicuro della beatitudine di vita eterna, e tu e tutti li tuoi seguaci sarete da Dio benedetti: e dette queste parole disparvono, lasciando santo Francesco pieno di consolazione. Il quale si levò dalla orazione, e ritorno al suo compagno, e domandollo se Iddio li avea rivelato nulla, ed egli rispuose che no. Allora santo Francesco si gli disse come li santi Apestoli gli erano appariti, e quelle che gli aveano rivelato. Di che ciascuno pieno di letizia diterminarono di tornare nella valle di Spuleto, lasciando l'andare in Francia.

**X**,

Come islando santo Francesco con gli suoi frati a parlare di Iddio, apparve in mezzo di loro.

Essendo santo Francesco nel cominciamento della Religione raccolto co' suoi compagni a parlare di Cristo, egli in fervore di spirito comando a uno di loro, che nel nome di Dio aprisse la sua bocca e parlasse di Dio cio che lo Spirito Sante gli spir rasse. Adempiendo il frate il comandamento, e parlando di Dio maravigliosamente, gli mpone santo Francesco silenzio, e comanda il somigliante a uno attro frate; ubbidendo colui, e parlando di Dio sottilmente, e santo Francesco simigliantemente

si gli impnose silenzio, e comando al terzo, che parli di Dio, il quale simigliantemente cominciò a parlare si profondamente delle cose sagrete di Dio, che certamente santo Francesco cognobbe ch' egli, sicoome gli altri due, parlava per Ispirito Santo: e questo anche si si dimostrò per esemplo, e per espresso segnale, che, istando in questo parlare, apparve Cristo benedetto nel mezzo di loro in ispezie e'n forma d' un giovane bellissimo, e benedicendogli tutti gli riempiette di tanta grazia e dolcezza, che tutti furono ratti fuori di se medesimi, e giasevarno come morti, non sentendo niente di questo mondo. E poi tornando in se medesimi, disse loro santo Francesco: Fratelli miei carissimi, ringraziate Iddio, il quale ha voluto per le bocche de' semplici rivelare i tesori della Divina Sapienzia; imperocche Iddio è colni il quale apre la bocca a' mutoli, e la lingua delli semplici fa parlare sapientissimamente.

## XI.

Come santa Chiara mangio con santo Francesco e co' suoi compagni frati in Santa Maria degli Angeli.

Santo Francesco quando stava ad Ascesi ispesse volte visitava santa Chiara, dandole santi ammaestramenti; ed avendo ella grandissimi disiderii di mangiare una volta con lui, e di ciò pregandolo molte volte, egli non le volle mai fare questa consolazione; onde vedendo li suoi compagni il disiderio di santa Chiara, dissono a santo Francesco: Padre a noi pare che questa rigiditade non sia secondo la caritade divina, che suora Chiara, vergine così santa a Dio diletta, tu non esaudisca in casi piccola cosa come è mangiar teco; e spezialmente considerando: ch' ella per la tua predicazione abbandono le ricchezze e le pompe del mondo. E di vero, se ella ti domandasse maggiore grazia che questa non è, si la dovresti fare alla tua pianta spirituale: Allora santo Francesco rispuose: Pare a voi ch' io la debbia esaudire? Rispuosono li compagni: Padre si, degna cosa ce che tu le faccia questa grazia e consolazione. Disse allora santo Francesco: Dapoi che pare a voi, pare anche a me; ma acciocch' ella sia più consolata, io voglio che questo mangiare si faccia in s. Maria degli Agnoli, imperocch'ella è stata lungo tempo rinchiusa in santo Damiano, sicchè le gioverà di

vedere il luogo di santa Maria, dov'ella fu tonduta e tatta isposa di Gesà Cristo, ed ivi mangeremo insieme al nome di Dio. Vegnendo adunque il di ordinato a ciò, santa Chiara usci del monistero con una compagna, accompagnata da'compagni di santo Francesco, e venne a Santa Maria degli Agholi; e salutata divotamente la Vergine Maria dinanzi al suo altare, dov'ella era stata tonduta e velata, si la menarono vedendo il luogo infino a tanto ch' e' fu ora di desinare. E'in questo mezzo santo Franceseo fece apparecchiare la mensa in sulla piana terra, siccome era usato di fare, e fatta l'ora di desinare, si pongono a sedere insieme santo Francesco e santa Chiara, e uno delli compagni di santo Francesco colla compagna di santa Chiara, e poi tutti gli altri compagni s'acconciarono alla mensa umilmente. E per la prima vivanda santo Francesco comincio a parlare di Dio si sozvemente, si altamente, si maravigliosamente, che, discendendo sopra di loro l'abbondanza della divina grazia, tutti furono in Dio ratti. E stando così ratti con gli occhi e colle mani levate in cielo, gli uomini d'Ascesi e da Bettona, e que' della contrada dintorno, vedeano che Santa Maria degli Agnoli, e tutto il luogo, e la selva ch'era allora allato al luogo, ardevano fortemente, e parea che fosse un fuoco grande che occupava la chiesa e 'l luogo e la selva insieme, per la qual cosa gli Ascesani con gran fretta corsono laggiù per ispegnere il fuoco, credendo veramente ch'ogni cosa ardesse. Ma giugnendo al luogo, e non trovando ardere nulla, intrarono dens tro, e trovarono s. Francesco con santa Chiara, e con tutta la loro compagnia ratti in Dio per contemplazione, e sedere intorno a quella mensa umile. Di che essi certamente compresono, che quello era stato fuoco divino e non materiale, il quale Iddio avea fatto apparire miracolosamente, a dimostrare e siguificare il fuoco del divino amore, del quale ardeano le anime di questi santi frati, e sante monache; onde e' si partirono con grande consolazione nel cuore loro, e con santa edificazione: Poi, dopo grande spazio, tornando in se santo Francesco e santa Chiara insieme con gli altri, e sentendosi bene confortati del cibo spirituale, poco si curarono del cibo corporale. E cost compiuto quel benedetto desinare, santa Chiara bene accompagnata, si torno a s. Damiano, di che le suore, reggendola, ebbono grande allegrezza, perocch'elle temeano che santo Francesco non l'avesse mandata a reggere qualche altre monisterio, sisteme agli avea già mandata suora Agnesa santa sua sirocchia per badessa a reggere il monisterio di Monticelli di Firenze; e santo Francesco alcuna volta avea detto a santa Chiara: Appareachiati, se bisognasse ch'io ti mandassi in alcuno luogo; ed ella come figliuola di santa obbedienza avea risposto: Padre, io sono sempre apparecchiata ad andare dovunque voi mi manderete; e però le suore si si rallegrarono sortemente quando la riebbono, e santa Chiara rimase d'allora innanzi molto consolata.

## XII.

Some s. Francesco ricevuto il consiglio di s. Chiara e del santo frate : Silvestro, che dovesse predicando convertire molta gente, e fece il terzo Ordine, e predicò alli uccelli, e fece stare quete le rondine.

L'umile serve di Cristo santo Francesco, poco tempo dopo la sua conversione, avendo già raunati molti compagni e ricevuti all' Ordine, entrò in grande pensiero e in grande dubitazione di saello che dovesse fare, ovvero d'intendere solamente ad orare, ovvero alcuna volta a predicare: e sopra ciò disiderava, melto di sapere la volontà di Dio: e perocchè la santa umillà ch' era in lui non lo lasciava presumere di se nè di sue orazioni, pensò di cerearne la divina volontà coll'orazioni altrui; ond'egli chiamoe frate Masseo, e disseli cosi: Va a suora Chiara, e dille da mia parte ch'ella con alcune delle più ispirituali compagne divotamente preghino Iddio, che li piaccia di mostrarmi qual sia il meglio, o ch' io intenda a predicare, o solamente all'orazione. E poi va'a frate Silvestro, e digli il simigliante. (Quello messer Silvestro, il quale avea veduto una croce d'oro procedere dalla bocca di santo Francesco, la quale era lunga insine al Cielo, e larga insino alle stremità del mondo; ed era questo frate Silvestro di tanta divozione e di tanta santitae, che di ciò che chiedea a Dio impetrava ed era esaudito, e spesse volte parlava con Dio, e però santo Francesco avea in lui grande divozione). Andonne frate Masseo, e secondo il comandamento di santo Francesco, fece l'ambasciata prima a santa Chiara, e poi a frate Silvestro. Il quale ricevuta che l'ebbe, immantenente si gitté in orazione, e orando ebbe la divina risposta, e torno a frate Masseo, e disse cosie: Questo dice Iddio, che tu dichi a frate Francesco, che Iddio non lo

ha chiamato in questo mondo solamente per se, ma acciocche faccia frutto delle anime, e molti per lui sieno salvati. Avuto questa risposta frate Masseo tornò a santa Chiara a sapere quello ch' ella avea impetrato da Dio; ed ella rispuose, ch' ella e l'altre compagne aveano avuta da Dio quella medesima risposta. la quale avea avuta frate Silvestro. Con questo ritorna frate Masseo a santo Francesco, e santo Francesco il ricevè con grandissima caritade, lavandoli li piedi e apparecchiandeli il desinare: e dopo mangiare santo Francesco chiamò frate Masseo nella selva, e quivi dipanzi a lui si 'nginocchia, e trassesi il cappuccio, facendo croce delle braccia, e domandollo: Che comanda ch' io faccia il mio Signore Gesù Cristo? Rispondè frate Masseo, si a frate Silvestro, e si a suora Chiara colla sirocchia, che Cristo avea risposto e rivelato che la sua volontà si è che tu vadi per lo mondo a predicare, perocchè egli non t' ha eletto pur per te solo, ma eziandio per salute degli altri. E allora santo Francesco, udito ch' egli ebbe questa risposta, e conosciuta per essa la volontà di Gesù Cristo, si levò su con grandissimo fervore, disse: Andiamo al nome di Dio, o prendè per compagno frate Masseo e frate Agnolo, uomini santi. E andando con empito di spirito, sanza considerare via o semita, giunsono a uno castello che si chiama Savurniano, e santo Francesco si puose a predicare, e comando prima alle rondine che cantavano che tenessono silenzio insino a tanto ch'egli avesse predicato, e le rondine l'ubbidirono; ed ivi predicò in tanto fervore, che tutti gli uomini e le donne di quel castello, per divozione, gli volcano andare dietro e abbandonare il castello; ma santo Francesco non lasciò, dicendo loro: Non abbiate fretta, e non vi partite, e io ordinerò quello che voi dobbiate fare per salute dell'anime vostre; e allora pensò di fare il terzo Ordine per universale salute di tutti, e cost lasciandoli molto consolati e bene disposti a penitenzia, si parti di quindi, e venne tra Cannajo e Bevagno, e passando oltre con quello fervore, levò gli occhi e vide alquanti arbori allato alla via, in su' quali era quasi infinita moltitudine d'uccelli, di che santo Francesco si maraviglio, e disse a' compagni: Voim'aspetterete qui nella via, e io andrò a predicare alle mie sirocchie uccelli; e entrò nel campo e cominciò a predicare alli uccelli ch'erano in terra, e subitamente quelli ch'erano in su gli arbori se ne vennono a lui, e insieme tutti quanti-

istettono fermi, mentre che s. Francesco compiè di predicare: e poi anche non si partivano insino a tanto ch' egli die loro la benedizione sua. E, secondo che recitò poi frate Masseo a frate Jacopo da Massa, andando santo Francesco fra loro toccandoli colla cappa, nessuno perciò si movea. La sustanza della predica di santo Francesco fu questa: Sirocchie mie uccelli. voi siate molto tenute a Dio vostro Creatore, e sempre ed in ogni luogo il dovete laudare, imperocche v' ha dato liberta di volare in ogni luogo: anche v'ha dato il vestimento duplicato e triplicato: appresso, perchè riserbò il seme di voi in nella arca di Noe, acciocche la spezie vostra non venisse meno: ancora gli siate tenuti per lo elèmento della aria, che egli ha diputato a voi: oître a questo voi non seminate e non mietete. e Iddio vi pasce, e davvi li fiumi e le fonti per vostro bere: davvi gli monti e le valli per vostro refugio, e gli alberi alti per fare gli vostri nidi; E conciossiacosache voi non sappiate filare nè cucire, Iddio vi veste, voi e' vostri figliuoli: onde molto v' ama il vostro Creatore, poich' egli vi da tanti benefici: e però guardatevi sirocchie mie, del peccato della ingratitudine, e sempre vi studiate di lodare Iddio. Dicendo loro santo Francesco queste parole, tutti quanti quelli uccelli cominciarono ad aprire i becchi e distendere i colli e aprire l'alie e reverentemente inchinare i capi insino in terra, e con atti e con canti dimostrare che'l Padre santo dava loro grandissimo diletto: e santo Francesco con loro insieme si rallegrava e dilettava, e maravigliavasi molto di tanta moltitudine d'uccelli, e della loro bellissima varietade, e della loro attenzione e familiaritade, per la qual cosa egli in loro divotamente lodava il Creatore. Finalmente, compiuta la predicazione, santo Francesco fece loro il segno della Croce, e diè loro licenza di partirsi e allora tutti quelli uccelli si levarono in aria con maravigliosi canti, e poi, secondo la Croce ch'avea fatta loro santo Francesco, si divisono in quattro parti; e l'una parte volò inverso' l'Oriente, e l'altra inverso l'Occidente, e l'altra inverso lo Meriggio, la quarta inverso l'Aquilone, e ciascuna schiera n'andava captando maravigliosi cauti: in questo significando, che come da santo Francesco Gonfaloniere della Croce di Cristo era stato a loro predicato, e sopra loro fatto il segno della Croce, secondo il quale egli si divisono in quattro parti del mondo, cost la predicazione della Croce di Cristo rinnovata per santo

Francesco, si dovea per lui e per li frati portare per tutto il mondo, li quali frati, a modo che gli uccelli, non possedendo nessuna cosa propia in questo mondo, alla sola providenzia di Dio commettono la lor vita.

## XIII.

Del maraviglioso capitolo che tenne santo Francesco a Santa Maria degli Agnoli, dove furono oltre cinquemila frati.

Il fedele servo di Cristo Francesco, tenne una volta un capitolo generale a Santa Maria degli Agnoli, al quale capitolo si rauno oltre a cinquemila frati; e vennevi santo Domenico, capo e fondamento dello Ordine de'frati Predicatori, il quale allora andava di Borgogna a Roma (1). E udendo la Congregazione del capitolo che santo Francesco facea in nel piano di Santa Maria degli Agnoli, si l'andò a vedere con sette frati dello Ordine suo. Fu ancora al detto Capitolo un Cardinale divotissimo di santo Francesco, al quale egli ayea profetato ch'egli dovea essere Papa, e cost fu, il quale Cardinale era venuto istudiosamente da Perugia, dov'era la Corte, ad Ascesi, ogni di venia a vedere sante Francesco e' frati suoi; e alcuna volta cantava la Messa, e alcuna volta facea il sermone a i frati in Capitolo: e prendeva il detto Cardinale grandissimo diletto e divozione, quando veniva a visitare quel santo Collegio, e veggendo in quella pianura sedere intorno a Santa Maria i frati a schiera a schiera, qui quaranta, ove cento, dove ottanta insieme, tutti occupati nel ragionare di Dio, in orazioni, in lagrime, in esercizi di caritade, e stavano con tanto silenzio e con tanta modestia, che ivi pon si sentia uno rumore, nessuno stropiccio; e maravigliandosi di tanta moltitudine così ordinata, con lagrime e con grande divozione diceva: Veramente questo si è il campo e lo esercito de' cavalieri di Dio. Non si udiya in tanta moltitudine niuno parlare favole, o bugie, ma dovunque si raunava una schiera di frati, o egli oravano, o eglino diceano ufficio, o piagneano i peccati loro, o de' loro benefattori, o e'ra-

<sup>(†)</sup> Giacomo Echard negli Scrittori Domenicani tom. 1, pag. 77, Dissertaz. terza sulla vita di s. Domenico prova con molta evidenza che il canto Fondatore dell'ordine del Predicatori non fir presente a questo capitale (T.).

gionavano della salute delle anime. Erano in quel campo tetti di graticci e di stuoje, e distinti per torme, secondo frati di diverse provincie, e però si si chiamava quel capitolo, il Capitolo de' graticci, ovvero di stuoje. I letti loro si era la piana terra, e chi avea un poco di paglia: i capezzali si erano, o pietre, o legni. Per la qual cagione si era tanta divozione di loro a chiunque gli udiva o vedea, e tanto la fama della loro santitade, che della corte del Papa, ch'era allora a Perugia, e delle altre terre di Valle di Spoleto veniano a vedere molti conti, barodi e cavalieri, e altri gentili uomini, e molti popolani, e cardinali, e vescovi, e abati, e con molti altri cherici per vedere quella cost santa e grande congregazione e umile, la quale il mondo non ebbe mai di tanti santi uomini insieme, e principalemente veniano a vedere il Capo e Padre sautissimo di quella santa gente, il quale avea rubato al mondo così bella preda, e raunato cost bello e divoto gregge a seguitare l'orme del vero Pastore Gesti Cristo. Essendo dunque raunato tutto il Capitolo generale, il santo Padre di tutti e generale Ministro santo Francesco in fervore di spirito propone la parola di Dio, e predica loro in alta boce quello che lo Spirito Santo li facea parlare; e per tema del sermone propuose queste parole: Figliuoli miei gran cose abbiamo promesse a Dio, troppo maggiori sono promesse a noi da Dio, se osserviamo quelle che abbiamo promesse a lui, e aspettiamo di certo quelle che sono promesse a noi. Brieve ee il difetto del mondo, la pena che segulta ad esso è perpetua. Piccola è la pena di questa vita, ma la gloria dell'altra vita è infinita. E sopra queste parole predicando divotissimamente, confortava e inducea i frati a obbedienza ed a reverenzia della santa Madre Chiesa, e alla caritade fraternale, e adorare Iddio per tutto il popolo, ad aver pacienzia nelle avversitadi del mondo, e temperanza nelle prosperitadi, e tenere mondizia e castitade angelica, e ad avere pace e concordia con Dio e con gli uomini e colla propia coscienza, e amore e osservanza della santissima povertade, e quivi disse egli: Io comando per merito della santa obbedienza, che tutti voi che siate congregati qui, che nullo di voi abbia cura ne sollecitudine di veruna cosa di mangiare o di bere o di cose necessarie al corpo, ma solamente intendere a orare e laudare Iddio; è tutta la sollecitudine del corpo vostro lasciate a lui, imperocch' egli ha speziale cura di voi : e tutti quanti ricevettano questo

comandamento con allegro cuore e con lista faccia. E compiuto il sermone di santo Francesco, tutti si gittarono in orazione. Di che santo Domenico, il quale era presente a tutte queste cose, fortemente si maravigliò del comandamento di santo Francesco. e reputavalo indiscreto, non potendo pensare, come tanta moltitudine si potesse reggere sanza avere nessuna cura e sollecitudine delle cose necessarie al corpo. Ma'l principale Pastore Cristo benedetto volendo mostrare, com' egli ha cura delle sue pecore e singulare amore a' poveri suoi, immantenente ispirò alle genti di Perugia, di Spuleto, di Fuligno, di Spello e d'Ascesi, e delle altre terre intorno, che portassono da mangiare e da bere a quella santa congregazione. Ed eccoti subitamente venire dalle predette terre uomini con somieri, cavalli, carri, carichi di pane e di vino, di fave e di cacio, e d'altre buone cose da mangiare, secondo che a'poveri di Cristo era di bisogno. Oltre a questo recavano tovaglie, orcinoli, ciotole, bicchieri e altri vasi, che faceano mestieri a tanta moltitudine. E beato si riputava chi più cose potesse portare, o più sollecitamente servire, intanto ch'eziandio i cavalieri e li baroni, e altri gentili uomini che veniano a vedere, con grande umiltade e divozione servirono loro innanzi. Per la qual cosa santo Domenico vedendo queste cose, e cognoscendo veramente che la provvidenzia divina si adoperava in loro, umilmente si ricognobbe, ch' avea falsamente giudicato santo Francesco di comandamento indiscreto, e andandoli innanzi inginocchiossi, e umilmente ne disse sua colpa, e aggiunse: Veramente Iddio ha cura speziale di questi santi poverelli, e io non lo sapea; e io da ora innanzi prometto d'osservare la evangelica povertà e santa; e maladico dalla parte di Dio tutti li frati dell' Ordine mio, i quali nel detto Ordine prosumeranno d'avere del propio. Sicche santo Domenico fu molto edificato della fede del santissimo Francesco, e della obbedienza della povertade di così grande e ordinato collegio, e della provvidenza divina, e della copiosa abbondanzia d' ogni bene. In quel medesimo capitolo fu detto a santo Francesco che molti frati portavano il coretto in sulle carni e cerchi di ferro; per la qual cosa molti ne'nfermavano, onde ne morivano, e molti n'erano impediti dallo orare. Di che santo Francesco, come discretissimo padre, comandò per la santa obbedienzia, che chiunque avesse o coretto, o cerchio di ferro, si se lo traesse e ponesselo dinanzi a lui.

E cosi feciono, e furono annoverati bene cinquecento coretti di ferro, e troppo più cerchi tra da braccia e da ventri, intanto che feciono un grande menticello, e santo Francesco li fece lasciare ivi. Poiche compiuto lo capitolo santo Francesco confortandoli tutti in bene, e ammaestrandoli come dovessono iscampare, e sanza peccato di questo monde malvagio, con la benedizione di Dio e la sua, gli raccomando alle loro provincie, tutti consolati di letizia spirituale.

## XIV.

Come la vigna del prete da Rieti, in casa di cui orde santo Francesco, per la molta gente che venia a lui, furono tratte e colle l'uve, e pei miracolosamente fece più vino che mai, siccome s. Francesco gli avea promesso. E come Iddio revelò a sante Francesco, ch'egli arebbe paradiso alla sua partita.

Sendo una volta santo Francesco gravemente infermo degli occhi, messere Ugolino cardinale protettore dello Ordine, per grande tenerezza ch'avea di lui, si gli iscrisse ch'egli andasse a lui a Rieti dov' erano ottimi medici d'occhi. Allora santo Francesco, ricevuta la lettera del Cardinale, se ne andò in prima a santo Damiano, dov'era santa Chiara divotissima isposa di Cristo, per darle alcuna consolazione, e poi andate al Cardinale. Essendo ivi santo Francesco, la notte seguente peggiorò si degli occhi, ch' egli non vedea punto lume; di che non potendosi partire, santa Chiara gli fece una celluzza di cannucce, nella quale egli si potesse meglio riposare. Ma santo Francesco, tra per lo dolore della infermità e per la moltitudine de' topi che gli faceano grandissima noja, punto del mondo non potea posare, nè di die nè di notte. E sostegnendo più di quella pena e tribulazione, cominciò a pensare e a cognoscere, che quello era uno fragello di Dio per li suoi peccati. e incominciò a ringraziare Iddio con tutto il cuore e colla bocca, e poi gridava ad alta boce, e disse: Signore mio, io sono degno di questo e di troppo peggio: Signore mio Gesu Cristo, Pastore buono, il quale a noi peccatori hai posta la tua misericordia in diverse pene e angosce cosporali, concedi grazia e virtù a me tua pecorella, che per nessuna infer-

mità e angoscia o dolore io mi parta da te. E in questa orazione gli venne una boce dal cielo che disse: Francesco, rispondimi: Se tutta la terra fosse oro, e tutti li mari e fonti e fiumi fussono balsimo, e tutti li monti e colli e li sassi fussono pietre preziose, e tu trovassi uno altro tesoro più nobile che queste cose, quanto l'oro è più nobile che la terra, e'l balsimo che l'acqua, e le pietre preziose più che i monti e i sassi, e fusseti dato di questa infermità quello più nobile tesoro, non ne dovresti tu essere bene contento, e bene allegro? Risponde santo Francesco: Signore, io sono indegno di cost prezioso tesoro; e la boce di Dio dicea a lui: Rallegrati, Francesco, perocchè quello ee il tesoro di vita eterna il quale io ti serbo, e insino a ora io te ne investisco, e questa infermità e afflizione è arra di quello tesoro beato. Allora santo Francesco chiamò il compagno con grandissima allegrezza di cost gloriosa promessa, e disse: Andiamo al Cardinale, e consolando in prima santa Chiara con sante parole, e da lei umilmente accomiatandosi, prese il cammino verso Rieti. E quando giunse presso, tauta moltitudine di popolo gli si feciono incontro, che perciò egli non volle entrare nella cittade, ma andossene a una chiesa ch' era presso alla città forse a due miglia. Sappiendo li cittadini ch'era alla detta chiesa, correvano tanto interno a vederlo, che la vigna della detta chiesa tutta si guastava, e l'uve erano tutte colte : di che il prete, forte si dolca nel cuore suo, e pentessi ch'egli avea ricevuto santo Francesco nella sua Chiesa. Essendo da Dio rivelato a santo Francesco il pensiero del prete, si lo fece chiamare a se, e dissegli: Padre carissimo, quante some di vino ti rende questa vigna l'anno, quand'ella ti rende meglio; rispuose: Dodici some: dice santo Francesco: lo ti priego, padre, che tu sostenga pazientemente il mie dimorare qui alquanti di, perciocch' io ci truovo molto riposo, e lascia torre a ogni persona dell'uva di questa tua vigna per lo amore di Dio e di me poverello, e io ti prometto, dalle parte del mio Signore Gesù Cristo, ch'ella te ne rendera uguanno venti some. E questo facea santo Francesco, dello stare ivi, per lo gran frutto delle anime che si vedea fare delle genti che vi veniano, de' quali molti si partivano inebriati del divino amore, e abbandonavano il mondo. Confidossi il prete della promessa di santo Francesco, e lasciò liberamente la vigna a cotoro che venivano a lui. Maravigliosa cosa! la vigna fu al tutto guasta e colta, sicche appena vi rimasono alcuni racimoli d'uve: viene il tempo della vendemmia, e'l prete raccoglie cotali racimoli, e metteli nel tino, e pigice, e secondo la promessa di santo Francesco, ricoglie venti some d'ottimo vino. Nel quale miracolo manifestamente si diè ad intendere, che come per merito di santo Francesco la vigna ispogliata d'uve è abbondata in vino; così il popolo cristiano istarile di virtù per lo peccato, per li meriti e dottrina di santo Francesco, spesse volte abbondava di buoni frutti di penitenzia.

## XV.

D' una molto bella visione che vide uno frate giovane, il quale avea in tanta abbominazione la cappa, che era disposto di lasciare l'abito, e uscire dell'Ordine.

Un giovane molto nobile e dilicato venne all'Ordine di santo Francesco, il quale, dopo alquanti di, per instigazione del demonio cominciò ad avere in tanta abbominazione l'abito che portava, che li parea portare un sacco vilissimo: avea orrore delle maniche: abbominava il cappuccio; e la lunghezza e la asprezza gli parea una soma incomportabile. E crescendo pure il dispiscere della Religione, egli finalmente si diliberò di lasciare l'abito e tornare al mondo. Avea costni già preso per usanza, secondo che lo avea insegnato il suo maestro, qualunque ora egli passava dinanzi allo altare del convento, nel quale si conservava il Corpo di Cristo, d'inginocchiarsi con gran riverenzia, e trarsi il cappuccio, e colle braccia cancellate inchinarsi. Addivenne che, la notte nella quale si dovea partire e uscire dello Ordine, convenne che passasse dinanzi allo altare del convento, e passandovi, secondo l'usanza, s'inginocchio e fece riverenzia, e subitamente fu ratto in ispirito, e fugli mostrata da Dio maravigliosa visione, imperocche vide dinanzi a se quasi moltitudine infinita di Santi a modo di processione a due a due, vestiti di bellissimi e preziosi vestimenti di drappi, e la faccia loro e le mani risplendeano come il Sole, e andavano con canti e suo-ni d'Agnoli, fra quali Santi erano due più nobilemente vestiti e adorni che tutti gli altri, ed erano attorniati di tante chiarezza, che grandissimo stupere davano a chi gli riguardava: e quasi nel fine della processione, vide uno adornate di tanta gloria, che parea cavaliere novello, più onorato che gli altri. Vedendo questo giovane la detta visione, si maravigliava, e non sapea che quella processione si volesse dire, a non era ardito di domandarne, e istava istupefatto per dolsezzas ed essendo nientedimeno passata tutta la processione. costul pure prende ardire, e corre drieto agli ultimi, e con gran timore gli domanda, dicendo: O carissimi, io vi priego che vi piaccia di dirmi chi sono quelli così maravigliosi, i quali sono in questa processione cost venerabile? Rispondono costoro: Sappi, figliuolo, che noi siamo tutti Frati Minori, li quali vegniamo ora della gloria di Paradiso; e cost costui domanda: Chi sono quelli due, che risplendono più che gli altri. Rispondono costoro: Questi sono santo Francesco e santo Antonio : e quello ultimo, che tu vedesti cesi onerato, è un santo frate che morì nuovamente, il quale perocchè valentemente combattette contro alle tentazioni e perseveroe insino alla fine, noi il meniamo con trionfo alla gloria di Paradiso, e questi vestimenti di drappo così belli che noi portiamo, ci sone dati da Dio in iscambio delle aspre toniche le quali noi pazientemente portavamo nella Religione; e la gloriosa chiarità che tu vedi in noi ci è data da Dio per la umiltà e pazienza, e per la santa povertà e obbedienza e castità, le quali noi servammo insino alla fine. E però, figliuolo, non ti sia duro portare il sacco della Religione, così fruttuoso, perocchè, se col sacco di santo Francesco per lo amore di Cristo tu disprezzerai il mondo e mortificherai la carne, e contro al demonio combatterai valentemente, tu avrai insieme con noi simile vestimento e chiarità di gloria. E dette queste parole, il giovane tornò in se medesimo, e confortato della visione, cacciò da se ogni tentazione: ricognobbe la colpa sua dinanzi al guardiano e alli frati; e da indi innanzi disiderò l'asprezza della penitenzia e de' vestimenti, e fini la vita sua nell'Ordine in grande santitade.

## MIN. XYL

Del santizziono Miracolo, che fece santo Francesco, quando converti il ferocissimo lupo d'Agobio.

Al tempo che santo Francesco dimorava nella cittae d'Agobio, nel contado d'Agobio appari un lupo grandissimo, terribile e feroce, il quale non solamente divorava gli animali, ma eziandio gli uomini; intantochè tutti i cittadini istavano in gran papra. perocchè spesse volte s'appressava alla cittade, e tutti andavano armati quando uscivano della cittade, come se eglino andassono a combattere; e contuttoció non si poteano difendere da lui, chi in lui si scontrava solo: e per paura di questo lupo e' vennono a tanto, che nessuno era ardito d'uscire fuori della terra. Per la qual cosa, avendo compassione santo Francesco agli nomini della terra, si volle uscire fuori a questo lupo, benche li cittadini al tutto non gliel consigliavano; e facendosi il segno della santissima Croce, si usci fuori della terra egli co' suoi compagni, tutta la sua confidenza ponendo in Dio: e dubitando gli altri d'andare più oltre, santo Francesco prese il cammino inverso il luogo dov'era il lupo. Ed ecco, che, vedendo molti cittadini li quali erano venuti a vedere cotesto miracolo, il detto lupo si fa in contro a santo Francesco colla bocca aperta ed appressandosi a lui: santo Francesco gli fa il segno della santissima Croce, e chiamollo a se, e disseli cost: Vieni qui, frate lupo, io ti comando dalla parte di Cristo, che tu non facci male nè a me nè a persona. Mirabile cosa! immantinente che santo Francesco ebbe fatta la Croce, il lupo terribile chiuse la bocca e ristette di correre, e fatto il comandamento, venne mansuetamente come uno agnello, e gittossi alli piedi di S. Francesco a giacere. E allora santo Francesco gli parlò cost: Frate lupo, tu fai molti danni in queste parti, ed hai fatti grandi malificj, guastando e uccidendo le creature di Dio sanza sua licenza e non solamente hai necise, e divorate le bestie, ma hai avuto ardire d'uccidere gli uomini fatti alla immagine di Dio, per la qual cosa tu se' degno delle forche come ladro e omicidia pessimo; e ogni gente grida e mermora di te, e tutta questa terra t'è nemica; ma io voglio, frate lupo, far la pace fra te e costoro, sicchè tu non gli offenda più, ed eglino ti perdonino ogni passata offesa, e

ne li uomini ne li cani ti perseguitino più. E dette queste parole, il lupo con atti di corpo e di coda e di occhi, e con inchinare di capo, mostrava d'accettare ciò che santo Francesco dicea, e di volerlo osservare. Allora santo Francesco repete qui: Frate lupo, dappoiche ti piace di fare, e di tenere questa pace, io ti prometto, ch'io ti farò dare le spese continuamente, mentre che tu viverai, dagli uomini di questa terra, sicche tu non patirai più di fame; imperocche io so bene che per la fame tu hai fatto ogni male; ma, poich' io t'accatto questa grazia, io voglio, frate lupo, che tu mi imprometta che tu non nocerai mai a nessuna persona umana nè ad animale: promettimi tu questo? E il lupo, con inchinere di capo, fece evidente segnale, che'i prometteva; e santo Francesco si dice: Frate lupo, io vogito che tu mi facci fede di questa promessa, acciocch' io me ne possa bene fidare, e distendendo la mano S. Francesco per ricevere la sua fede, il lupo levò su il piè ritto dinanzi, e dimesticamente lo puose sulla mano di santo Francesco, dandogli quello segnale di fede, ch'egli potea: e allora disse santo Francesco: Frate lupo, io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu venga ora meco sanza dubitare di nulla, e andiamo a fermare questa pace al nome di Dio: e il lupo ubbidiente se ne va con lui a modo d'uno agnello mansueto; di che li cittadini, vedendo questo, fortemente si maravigliavano, e subitamente questa novitade si seppe per tutta la cittade: di che ogni gente, maschi e femmine, grandi e piccoli, giovani e vecchi, traggono alla piazza a vedere il lupo con santo Francesco. Ed essendo ragunato tutto il popolo, santo Francesco si levò suso a predicare loro, dicendo, tra l'altre cose, come per gli peccati Iddio permette cotali cose e pestilenzie, e troppo è più pericolosa la fiamma dello inferno, la quale ha a durare eternalmente e li dannati, che non è la rabbia del lupo, il quale non può uccidere se non il corpo: quanto ee dunque da temere la bocca dello inferno, quando tanta moltitudine tiene in paura e in tremore la bocca d'uno piccolo animale. Tornate dunque, carissimi, a Dio, e fate degna penitenzia de'vostri peccati, e Dio vi libererà dal lupo nel presente tempo, e nel futuro dal fuoco infernale. E fatta la predica disse santo Francesco: udite, fratelli miei, frate lupo, che è qui dinanzi da voi, si m' ha promesso, e fattomene fede, di far pace con

voi e di non offendervi mai in cosa nessuna, e voi gli memettete di dargli ognindi le cose necessarie, ed io v'entre. mallevadore per lui che 'l patto della pace egli osserverà fermamente. Allora tutto il popolo a una boce, promise di netricarlo continuamente: e santo Francesco dinanzi a tutti disse al lupo: E tu, frate lupo, prometti d'osservare a costore il patto della pace, che tu non offenda, nè gli uomini, nè gli animali, ne nessuna creatura? E il lupo inginocchiasi, e inchina il capo, e con atti mansueti di corpo e di coda a d'orecchi dimostra, quanto è possibile, di volere servare loro. ogni patto. Dice santo Francesco: Frate lupo, io voglio, che come tu mi desti fede di questa promessa fuori della porta. cost dinanzi a tutto il popolo mi dia fede della tua premessa, e che tu non mi ingannerai della mia promessa, e malleveria ch'io ho fatta per te. Allora il lupo levando il piè ritto, si'l puose in mano di santo Francesco. Onde tra questo atto, e degli altri detti di sopra, fu tanta allegrezza, e ammirazione in tutto il popolo, si per la divozione del santo, e si per la novitade del miracolo, e si per la pace del lupo, che tutti incominciarono a gridare al cielo, laudando e benedicendo Iddio, il quale si avea loro mandato santo Francesco, che per li suoi meriti gli avea liberati dalla bocca della crudele bestia. E poi il detto lupo vivette due anni in Agobio, ed entrava dimesticamente per le case a uscio a uscio, sanza fare male a persona, e sanza esserne fatto a lui; e fu netricato cortesemente dalla gente, e andandosi così per la terra, e per le case, giammai nessuno cane gli abbajava drieto. Finalmente dopo due anni frate lupo si si mori di vecchiaja, di che li cittadini molto si dolevano, imperocchè veggendolo andare così mansueto per la cittade, si raccordavano meglio dolla virtu e santitade di santo Francesco.

## MAN XVII

Come santo Francesco dimestico le tortole salvatiche.

Uno giovane avea preso un di molte tortole, e portandole a vendere, iscontrandosi in lui s. Francesco, il quale sempre avea singulare pieta agli animali mansueti, riguardando quelle tortole con l'occhio piatoso, disse al giovane: O buono gio-

vane, io ti priego che tu me le dia, e che uccelli così mansueti . a' quali nella scrittura sono assomigliate le anime caste e umili e fedeli, non vengano alle mani de' crudeli che gli uccidane. Di subito colui, ispirato da Dio, tutte le diede a santo Francesco, ed egli ricevendole in grembo, cominciò a parlare loro dolcemente: O sirocchie mie, tortole semplici, innocenti e caste, perchè vi lasciate voi pigliare? ora jo vi voglio scampare da morte, e farvi i nidi, acciocche voi facciate frutto e multiplichiate secondo i comandamenti del nostro Creatore: e va santo Francesco, e a tutte fece nido, ed elleno usandosi, cominciarono a fare uova e figliare dinanzi alli frati, come se fussono state galline sempre nutricate da loro; e mai non si partirono, insino che santo Francesco colla sua benedizione diede loro licenza di partirsi. E al giovane, che gliele avea date, disse s. Francesco: figliuolo, tu sarai ansora frate in questo ordine, e servirai graziosamente a Gesù Gristo; e così fu, imperocche il detto giovane si fece frate, e vivatte nell'ordine con grande santitade.

# XXIII.

Come sante Francesco libero il frate, ch' era in peccato col demonio.

Stando una volta santo Francesco in orazione nel luogo della Porziuncola, vide per divina revelazione tutto il luogo attorniato e assediato dalli demoni, a modo di grande esercito; ma nessuno di loro potea entrare dentro nel luogo; imperocchè questi frati erano di tanta santitade, che li demonj non aveano a cui entrare dentro; ma perseverando così, un' di uno di que frati si scandalezzoe con un altro, e pensava nel suo cuore come lo potesse accusare e vendicarsi di lui; per la qual cosa istando costui in questo mal pensiero, il demonio, avendo l'entrata aperta, si entrò nel luogo, e ponsi in sul collo di quello frate. Veggendo ciò lo piatoso e sollecito pastore, lo quale vegghiava sempre sopra le sue greggie, che il lupo era entrato a divorare la pecorella sua, fece subitamente chiamare a se quel frate, e comandogli che di presente e'dovesse iscoprire lo veleno dello odio conceputo contro al prossimo, per lo quale egli era nelle mani del nimico. Di che colui impaurito, che si vedea compreso dal Padre santo, si scoperse ogni veleno e rascore, e ricognobbe la colpa sua, e domandonne umilmente la penitenzia con misericordia, e fatto ciò, assolute che fu dal peccato, e ricovuto la penitenzia, subito dinanzi a santo Francesco il demonio si parti; e il frate così liberato delle mani della crudele bestia per la bontà del buono pastore, si ringrazio ildio, e ritormando corretto e ammaestrato alla gregge del santo pastore, esso vivette poi in grande santità.

XIX.

Come santo Francesco converti alla sede il Soldano di Babillonia, e la meretrice, che lo richiese di peccato.

Santo Francesco, istigato dal zelo della fede di Gristo e dal desiderio del martirio, andò una volta oltremare con dodici suoi compagni santissimi, per andarsene diritto al Soldano di Babillonia, e giugnendo in una contrada di saracini, ove si guardavano i passi da certi si crudeli uomini, che nessuno de' cristiani che vi passasse potea iscampare che non fusse morto: e come piacque a Dio non furono morti, ma, presi, battuti e legati, fureno menati dinanzi al Soldano; e essendo dinanzi a kui santo Francesco, ammaestrato dallo Spirito Santo, predicò si divinamente della fede di Cristo, che exiandio pesessa fede egli volca entrare nel fuoco. Di che il Soldano cominció ad avere grandissima divozione in lui, si per la costanza della fede sua, si per lo dispregio del mondo che vedea in lui, imperocché nessuno dono volca da lui ricevere, essendo peverissimo, e si eziandio per lo fervere del martirio il quale in luivedea. Da quel punto innanzi il Soldano l'adiva volentieri, e pregollo che spesse volte tornasse a lui, concedendo liberamente a lui e a compagni, ch' eglino potessono predicare dovunque e piacesse loro; e diede loro un segnale, per lo quale egli non potessono essere offesi da persona. Avuta dunque questa licenzia così libera, santo Francesco mandò quelli suoi eletti compagni a due a due in diverse parti di saracini a predicare la fede di Cristo; ed egli con uno di loro elesse una contrada, alla quale giugnendo entro in uno albergo per posarsi, ed ivi si era una femmina bellissima del corpo, e sozza dell'anima, la

quale femmina maladetta richiedeva santo Francesco di geccato. E dicendole santo Francesco: lo accetto, andiamo a letto: ed ella lo menava in camera, e disse santo Francesco: Vieni meco, io ti menerò a uno letto bellissimo; e menolla a un grandissimo fuoco, che si facea in quella casa, e in fervore di spirito si spoglia ignudo, e gettasi allato a questo fuoco in su lo spazzo affocato, e invita costei che ella si spogli, e vada a giacersi con lui in quello letto ispiumacciato e bello. E stando così santo Francesco per grande ispazio, con allegro viso, e non ardendo nè punto abbronzando; quella femmina, per tale miracolo ispaventata e compunta nel cuore suo, non solamente si si pente del peccato e della mala intenzione, ma eziandio si converti perfettamente alla fede di Cristo, e diventò di tanta santitade, che per lei molte anime si salvarono in quelle contrade. Alla fine veggendo santo Francesco non potere fare più frutto in quelle parti, per divina revelazione si dispuose con tutti li suoi compagni di ritornare tra li fedeli, e raunatoli tutti insieme, ritornò insino al Soldano, e prendette da lui commiato. Ed allora gli disse il Soldano: Frate Francesco, io volentieri mi convertirei alla fede di Cristo, ma io temo di farlo ora; imperocchè, se costoro il sentissono, eglipo ecciderebbono te e me con tutti li tuoi compagni; e conciossiacosachè tu possa ancora fare molto bene, e io abbia a spacciare certe cose di molto grande peso, non voglio ora inducere la morte mia e la tua. ma insegnami com' io mi possa salvare: io sono apparecchiato a fare, ciò che tu m' imponi. Disse allora santo Fancesco: Signore, io mi parto ora da voi, ma poi che io sarò tornato in mio paese, e ito in cielo per la grazia di Dio, dopo la morte mia, secondo che piacerà a Dio, ti manderò due de' miei frati, da queli tu riceverai il santo battesimo di Cristo, e sarai salvo, siccome m'ha rivelato il mio Signore Gesù Cristo. E tu in questo mazzo ti sciogli d'ogni impaccio, acciocchè quando verrà a te la grazia di Dio ti truovi apparecchiato a fede e divozione. E così promise di fare, e fece. Fatto questo, santo Francesco. torna con quello venerabile collegio de' suoi compagni santi; e. dopo alquanti anni santo Francesco per morte corporale rende l'anima a Dio. E'l Soldano infermando si aspetta la promessa. di santo Francesco, e fa istare guardie a certi passi, e comanda, che se due frati y apparissono in abito di santo Francesco. di subito fussono menati a lui. In quello tempo, apparve santo

Francesco a due frait, e comande loro che sauza indugio andessono al Soldano, e proceurassono la sua salute, secondo ch' egli avea promesso; li queli frati di subito si mossono, e passando il mare, dalle dette guardie furono menati al Soldano, e veggendoli il Soldano ebbe grandimima allegrezza, e disso i ova so io veramente, che Iddio ha mandato a me gli servi suoi per la mia salute, secondo la promessa che mi fece santo Francesco per reveluzione divina. Ricevendo adunque informazione della fede di Cristo, e 'I santo battesimo delli detti frati, così ringenerato in Cristo si mort in quella informità, e fu salva l'anima sua per li meriti e per orazioni di santo Francesco.

#### ... XX:

Come santo Francesco miracolesamente sano A lebbroso dell'anima e del corpo, e quello che l'anima gli Asse, andando in cielo.

Il vero discepolo di Cristo messer santo Francesco , vivendo in questa miserabile vita, con tatto il suo isforzo s'ingegnava di seguitare Cristo perfetto maestro; onde addivenia ispesse volte per divina operazione, che a cui egli sanava il corpo, Iddio gli sanava l'anima a una medesima ora, siocome si legge di Cristo: e perocch' egti non solamente servia volentieri alli tebbrosi, ma oltre a questo avea ordinato che li frati del suo Ordine. andando e stando per le mendo, servissono atti lebbrosi per le amore di Cristo, il quale volle per noi essere riputato lebbroso addivenne una volta in une luogo presso a quello dove dimerava allora santo Francesco, li frati servivano in uno ispedale a lebbrosi e nfermi, nel quale era uno lebbroso si impaziente e si incomportabile e protervo; che ogniuno credea di certo, e così era, che fusse invasato del demonio, imperocch' egli isvillaneggiava di parole e di battiture si sconciamente chiunque lo serviva e, ch'è peggio, ch'egli vituperosamente bestemmiava Cristo benedetto, e la sua santissima Madre Vergine Maria, che per nessuno modo si trovava chi lo potesse e volesse servire. E avvegnaché le ingiurie e villanie proprie i frati si studiassono di portare pazientemente per accrescere il merito della pacienzia; nientedimeno quelle di Cristo e della sua Madre non potendo sostenere le coscienzie loro, al tutte diterminarono d'abbandonare il dette lebbreso; ma non lo vol-

lono fare insino a tanto che eglino il significarono ordinatamente a santo Francesco, il quale dimorava allora in uno luogo quivi presso; e significato che gliel' ebbono, e santo Francesco se ne viene a questo lebbroso perverso, e giugnendo a lui, si lo saluta, dicendo: Iddio ti dia pace, fratello mio carissimo. Risponde il lebbroso: che pace posso io avere da Dio, che m' ha tolto pace e ogni bene, e ammi fatto tutto fracido e putente? E santo Francesco disse: Figlipolo abbi pacienzia, imperocchè le infermitadi de corpi ci sono date da Dio in questo mondo per salute delle anime, perocch'elle sono di grande merito. quand' elle sono portate pazientemento. Risponde lo infermo: E come poss'io portare pazientemente la pena continua, che m'affligge il di e la notte? e non solamente io sono afflitto dalla infermità mia, ma peggio mi fanno i frati che tu mi desti perchè mi servissero, e non mi servono come debbono. Allora santo Francesco, conoscendo per rivelazione che questo lebbroso era posseduto dal maligno spirito, andò e posesi in orazione, e prego Iddio divotamente per lui. E fatta l'orazione ritorna a lui, e dice cost: Figliuolo, io ti voglio servire io, da peiche tu non ti contenti degli altri. Piacemi, dice lo'nfermo, ma che zni potrai tu fare più che gli altri? Risponde s. Francesco: ciocchè tu vorrai io farò: dice il lebbroso: lo veglio, che tu mi lavi tutto quanto, imperecch' io puto si fortemente, ch' io medesimo non mi posso patire. Allora s. Francesco di subito fece iscaldare dell'acqua con molte erbe odorifere, poi si spoglia costui, s comincia a lavarlo colle sue mani, e uno altro frate metteva su l'acqua; e per divino miracolo, dove santo Francesco toccava colle sue sante mani, si partia la lebbra e rimaneva la carne perfettamente sanata; e come si incominciò la carne a sapicare cost s'incominciò a sanicare l'anima conde veggendosi il lebbroso cominciare a guarire, cominciò ad avere grande compunzione e pentimento de suoi peccati, e cominció a piagnere amarissimamente, sicchè, mentre che'l corpo si mondava di fuori della lebbra per lo lavamento dell'acqua, così l'anima si mondava dentro del peccato, per correzione e per le lagrime. Ed essendo compintamente sanato, quanto al corpo e quanto all'anima, umilmente si rendette in colpa, e dicea piagnendo al alta boce: Guai a me, ch'io sono degno dello'nferno per le villanie e ingiurie ch'io ho fatte e dette a'frati, e per la impazienzia e bestemmie ch'io ho avute contro a Dio;

onde per quindici di perseverò in amaro pianto de suoi peccati, e in chiedere misericordia a Dio, confessandosi al prete interamente. E santo Francesco veggendo cosi espresso miracolo, il quale Iddio avea adoperato per le sue mani, ringrazio Iddio, e partissi indi, andando in paesi assai dilunge; imperocchè per umiltade volca fuggire ogni gloria, e in tutte le sue operazioni, solo cercava l'onore e la gloria di Dio, e non la propia. Poi, com' a Dio piacque, il detto lebbroso sanato del corpo e dell'anima, dopo quindici di della sua penitenzia, infermò d'altra infermitade, e armato delli sacramenti ecclesiastici si si mori santamente, e la sua anima andando in paradiso, apparve in aria a s. Francesco, che si stava in una selva in orazione, e dissegli: Riconoscimi tu? Qual se'tu, disse santo Francesco? Io sono il lebbroso, il quale Cristo benedetto sano per li tuoi meriti, e oggi me ne vo a vita eterna, di che io rendo grazie a Dio e a te: benedetta sia l'anima e'l corpo tuo, e benedette le tue sante parole e operazioni, imperocchè per te molte anime si salveranno nel mondo; e sappi che non è di nel mondo, nel quale li santi Agnoli e gli altri santi non ringrazino Iddio de' santi frutti che tu e l' Ordine tuo fate in diverse parti del mondo; e però confortati e ringrazia Iddic. e sta colla sua benedizione. E dette queste parole se n'andò in cielo, e santo Francesco rimase molto consolato:

## XXI.

Come santo Francesco converti tre ladroni micidiali, e fecionsi frati; e della nobilissima visione che vide l'uno di loro, il quale fu santissimo frate.

Santo Francesco ando una volta per lo diserto del Borgo a santo Sipolcro, e passando per uno castello che si chiama Monte Casale, venne a lui un giovane nobile e dilicato, e dissegli: Padre, io vorrei molto volentieri essere de' vostri frati. Risponde santo Francesco: Figliuolo, tu se' giovane, dilicato e nobile, forse che tu non potresti sostenere la poverta e l'asprezza nostra; ed egli disse: Padre, non sete voi uomini come io? dunque come la sostenete voi, così potrò io colla grazia di Gesù Cristo. Piacque molto a santo Francesco quella risposta; di che, benedicendolo, immantanente lo ricevette al-

l'Ordine, e puosegli nome frate Agnolo; e portossi questo giovane così graziosamente, che ivi a poco tempo santo France. sco il fece guardiano nel luogo detto di Monte Casale. In quello tempo usavano nella contrada tre nominati ladroni, li quali faceano molti mali nella contrada, li quali vennono un di al detto luogo de' frati, e pregavano il detto frate Agnolo guardiano che desse loro da mangiare; e il guardiano rispuose loro in questo modo, riprendendogli aspramente: Voi ladroni e crudeli omicidi, non vi vergognate di rubare le fatiche altrui, ma eziandio come presuntuosi e afacciati, volete divorare le limosine che sono mandate alli servi di Dio, che non siete pure degni che la terra vi sostenga, perocchè voi non avete nessuna reverenzia ne a uomini ne a Dio che vi creda andete adunque per li fatti vostri, e qui non apperite più. Di che coloro turbati, si dipartirono con grande sdegno. Ed ecco santo Francesco tornare di fuori colla tasca del nane, e con un vaselletto di vino, ch' egli e 'l compagno aveano accattato: e recitandogli il guardiano come egli avea cacciato coloro, santo Francesco! fortemente lo riprese, dicendo che s' era portato crudelmente, imperocche li peccatori meglio si riducono a Dio con dolcezza, che con orudeli riprensioni; onde il nostro maestro Gesù Cristo, il cui evangelio noi abbiamo promesso d'osservare, dice che non è bisogno a"sani il medico, ma agli infermi, e che non era venuto a chiamare li giusti, ma li peccatori a penitenzia, e però egli ispesse volte mangiava con loro. Conciossiacosa adunque che tu abbi fatto contra alla caritade e contro al santo evangelio di Cristo. ió ti comando per santa obbedienza, che immantanente tu si prenda questa tasca del pane ch' io ho accattato e questo vasello del vino, e va' loro dietro sollecitamente per monti e per valli tanto che lu gli truovi, e presenta loro tutto questo pane e vino per mia parte; e poi t'inginocchia loro dinanzi, e di loro umilmente tua colpa della tua crudeltà; e poi gli priega da mia parte che non facciano più male, ma temano Iddio e non lo offendano più: e s'egli faranno questo, jo prometto di provvedergli nelli loro bisogni, e di dare loro continuamente e da mangiare e da bere: e quando tu arai detto loro questo, ritornati in qua umilmente. Mentre che'l detto guardiano andò a fare il comandamento di santo Francesco, elli si puose in orazione, e pregava Iddio che am-

morbidasse i cuori di quelli ladroni e convertissegli a penitenzia. Giugne a loro l'ubbidiente guardiano, ed appresenta loro il pane e'l vino, e fa e dice ciò che santo Francesco gli ha imposto. E come piacque a Dio, mangiando quelli ladroni la limosina di santo Francesco, cominciarono a dire insieme: Guai a noi miseri isventurati, e come dure pene dello inferno ci aspettiamo, che andiamo non solamente rubando li prossimi, e battendo e ferendo, má eziandio uccidendo e nientedimeno di tanti mali e così scelerate cose come noi facciamo, noi non abbiamo nessuno rimordimento di coscienzia. ne timore di Dio; ed ecco questo frate santo, che è venuto a noi per parecchie parole che ci disse giustamente per la nostra malizia, ci ha detto umilmente sua colpa, e oltre a ciò, si ci ha recato il pane e lo vino, e così liberale promessa del santo Padre: veramente questi si sono frati santi di Dio, li quali meritano Paradiso di Dio, e noi siamo figliuoli della sternale perdizione, li quali meritiamo le pene dello inferno, e ognindi accresciamo alla nostra perdizione, e non sappiamo se de' peccati che noi abbiamo fatti insino qui, noi potremo tornare alla misericordia di.Dio. Queste e simiglianti parole dicendo l'uno di loro, dissono gli altri due: Per certo tu di'il vero; ma, ecco, che dobbiamo noi fare? Andiamo, disse uno, a santo Francesco, e s'egli ci da speranza che noi possiamo tornare a misericordia da Dio de' nostri peccati, facciamo ciò che lui ci comanda, e possiamo liberare le nostre anime dalle pene dello inferno. Piacque questo consiglio agli altri, e così tutti e tre accordati, se ne vengono in fretta a santo Francesco, e diconli cost: Padre, noi, per molti scelerati peccati che noi abbiamo fatti, noi non crediamo potere tornare alla misericordia di Dio; ma sa tu hai nessuna isperanza, che Iddio ci riceva a misericordia, ecco che noi siamo apparecchiati a fare ció che ci dirai, e di fare penitenzia con teco. Allora s. Francesco ritenendoli caritativamente e con benignità, si gli conforto con molti esempli, e rendendoli certi della misericordia di Dio, promise loro di certo d'accattarla loro da Dio, e mostrando loro la misericordia di Dio essere infinita, e se noi avessimo infiniti peccati, ancora la misericordia di Dio è maggiore ch'e nostri peccati, secondo il Vangelio; e lo Apostolo santo Paulo disse: Cristo benedetto venne in questo mondo per ricomperare li peccatori. Per le quali parole, e simiglianti ammaestramenti,

li detti tre ladroni renunziarone al demonio, e alle sue operazioni, e santo Francesco li ricevette all' Ordine, e cominciarono a fare grande penitenzia; e due di loro poco vissono dopo la loro conversione, e andaronsi a Paradiso; ma il terzo, sopravvivendo e ripensando a suoi peccati, si diede a fare talepenitenzia, che per quindici anni continui, eccetto le quaresime comuni, le quali egli facea con gli altri frati, d'altro tempo tre di della settimana digiunava in pane e in acqua, e andando sempre iscalzo, e con una sola tonica indosso, e mai non dormia dopo mattutino. Fra questo tempo santo Francesco passo di questa misera vita. Avendo dunque costui per molti anni continovata cotale penitenzia, ecco ch'una notte dopo'l mattutino, gli venne tanta tentazione di sonno, che per nessuno mode egli potea resistere al sonno e vegghiare come soleva. Finalmente non potendo egli resistere al sonno, nè orare, e andossene in sul letto per dormîre; e subito ch'egli ebbe posto giù il capo, fu ratto e menato in ispirito in su uno monte altissimo, al quale era una ripa profondissima, e di qua e di la sassi ispezzați e ischeggiati e iscogli disuguali che uscivano fuori de sassi, di che infra questa ripa era pauroso aspetto a riguardare. E l'Agnolo che menava questo frate si lo sospinse e gittollo giuso per quella ripa, il quale, trabalzando e percotendo di scoglio in iscoglio e di sasso in sasso, alla perfine giunse al fondo di questa ripa, tutto ismembrato e minuzzato, secondo che a lui parea, e giacendosi cost male acconcio in terra, dicea colui che'i menava: Lieva su, che ti conviene fare ancora maggiore viaggio. Rispuose il frate: Tu mi pari molto indiscreto e crudele uomo, che mi vedi per morire della caduta che m'ha così ispezzato, e dimmi che mi levi su! E l'Agnolo s'accosta a lui, e toccandolo, gli salda perfettamente tutti gli membri, e sanalo, e poi gli mostra una grande pianura piena di pietre aguzzate e taglienti, e di spine, e di triboli, e dicegli, che per tutto queste piano gli conviene correre, e. passare a piedi ignudi insino che giunga al fine, nel quale e' vedea una fornace ardente, nella quale gli convenia entrare. Ed avendo il frate passato tutta la pianura con grande angoscia e pena, l'Agnolo li dice: Estra in questa fornace, perocché cost ti conviene fare. Risponde costui: Oime, quanto tu mi se crudele guidatore, che mi vedi esser presso che morto per questa angosciosa pianura, e ora per riposo mi di'che

io estri in questa fornace atdente. E ragguardando costai. e' vide interno alla fornace molti demoni colle forche di ferro in mano, colle quali costui, perchè indugiava d'entrare, il sospinsono dentro subitamente. Entrato che fu nella fornace, ragguardando, e'vide uno ch'era istato suo compare, il quale ardeva tutto quanto, e cestui il domanda: O compare isventurato, come venisti tu qua? Ed egli risponde: Va un poco più innanzi, e troverai la moglie mia tua comare, la quale ti dira la cagione della nostra dannazione. Andando il frate più oltre, eccoti apparve la detta comare tutta affocata, rinchiusa in una misura di grano, tutta di fuoco: ed egli la domanda: O comare isventurata e misera, perchè venisti tu in così crudele tormento? ed ella rispuose; Imperocche al tempo della grande fame, la quale santo Francesco predisse dinanzi, il marito mio e io falsavamo il grano e la biada che noi vendevamo nella misura, e però io ardo istretta in questa misura: e dette queste parole, l'Agnolo che menava il frate si lo sospinse fuori della fornace, e poi li disse: Apparecchiati a fare uno orribile viaggio, il quale tu hai a passare; e costui rammaricandosi, dicea: O durissimo conduttore, il quale non m' hai nessuna compassione; tu vedi ch' io sono quasi tutto arso in questa fornace, e anche mi vuoi menare in viaggio pericoloso e orribile. E allora l'Agnolo il tocco, e fecelo sano e forte, poi il menò ad uno ponte, il quale non si potea passare sanza grande pericolo, imperocch' egli era molto sottile e stretto, e molto isdrucciolente, e sanza sponde d'allato, e di sotto passava un fiume terribile, pieno di serpenti e di dragoni e di scarpioni, e gittava uno grandissimo puzzo: e dissegli l'Agnolo: Passa questo ponte; e al tutto te lo conviene passare. Risponde costui: E come lo potrò io passare, ch'io non caggia in quello pericoloso fiume? Dice l'Agnolo: Vienne dopo me, e poni il tuo pie dove tu vedrai, ch'io porrò il mio, e così passerai bene. Passa questo frate dietro all'Agnolo, comé l'aveva insegnato, tanto che giunse a mezzo il ponte, e essendo cost sul mezzo l'Agnolo si volò via, e partemdosi da lui, se ne ando in su'n uno monte altissimo di la assai dal ponte, e costui considera bene il luogo dove era volato l'Agnolo; ma rimanendo egli sanza guidatore, e riguardando giù, vedea quegli animali tanto terribili stare con li capi fuori dell'acqua, e colle bocche aperte, apparecchiati a divorarlo,

s'agli cadeses, ed era in tanto tremere, che per nessano modo non sapea che si fare nè che si dire, perocche non porte tornare addietro ne andare inpanzi. Onde veggendosi in tanta tribolazione, e che non avea altre refegio se non in Dio, si si fachino e abbracció il ponte, e con tutto il guore e con lagrime si raccomanda a Dio, che per la sua santissima misericordia lo dovesse soccorrere. E fatta l'orazione, gli parve cominciare a mettere ale; di che egli con grande allegrezza aspettava ch'elle crescessono, per potere volare di là dal ponte dovi era volato l'Agnolo. Ma dopo alcuno tempo, per la grande voglia ch'egli avea di passare per questo ponte, si mise a volare, e perchè l'ale non gli erano tanto cresciute, egli cadde in sul ponte, e le penne gli caddono; di che costui abbraccia da capo il ponte, e come in prima raccomandasi a Dio, e fatta l'orazione, e anche gli parve mettere ale, ma, come in prima, non aspettò ch'elle crescessono perfettamente, onde mettendosi a volare inpanzi al tempo, ricadde da capo in sul ponte, e le penue gli caddono; per la qual cosa veggendo che per la fretta ch'egli avea di volare innanzi al tempo, cadea. cost incominció a dire fra se medesimo: Per certo, che se io metto ale la terza volta, ch'io aspetterò tanto ch'elle saranno si grandi che io potrò volare sanza ricadere; e-stando in questi pensieri, ed egli si vide la terza volta mettere ali, e aspettando grande tempo, tanto ch'ell'erano bene grandi, è parveli, per lo primo e secondo e terzo mettere ali, avere aspettato bene cento cinquanta anni o più. Alla fine si lieva questa terza volta, con tutto il suo sforzo prese il volo, e volò in alto insino al luogo ov' era volato l'Agnolo; e hussando alla porta del palagio nel quale egli era, il portinajo il domanda: Chi se'tue, che se' venuto qua? Rispuose quello: lo sono Frate Minore. Dice il pertinajo: Aspettami, ch' io si ci voglio menare santo Francesco a vedere se ti cognosce. Andando colui per santo Francesco, e questi comincia a sguardare le mura maravigliose di questo palagio; ed eccoti queste mura pareano tanto lucenti e di tanta chiaritae, che vedea chiaramente li cori de santi, e ciò che dentro vi si faceva; e stando costui istupefatto in questo ragguardare, ecco viene santo Francesco, e frate Bernardo, e frate Egidio, e dopo costoro tanta moltitudine di Santi e di Sante che aveano seguitata la vita sua, che quasi pareano innumerabili: e giugnendo santo Francesco,

disse al portinaio: Lascialo entrare drento, imperocch' egli è de miei frati; e si tosto come e vi fu entrato, e senti tanta consolazione e tanta dolcezza, ched egli dimenticò tutte le tribulazioni che egli avea avute come se mai non fussono state. E allora santo Francesco menandolo dentro, si li mostro molte cose maravigliose, e poi si gli disse: Figliuolo e' ti conviene ritornare al mondo, e starai sette di, ne quali tu si t'apparecchia diligentemente con grande divozione, imperocche dono li sette di io verrò per te, e allera tu ne verrai meco a questo luogo de' beati. Era ammantato santo Francesco d'uno mantello maraviglioso, adornato di stelle bellissime, e le sue cinque istimate, erano siccome cinque stelle bellissime, di tanto splendore che tutto il palagio alluminavano con li loro raggi. E frate Bernardo avea in capo una corona di stelle bellissime. e frate Egidio era adornato di maraviglioso lume; e molti altri santi frati tra loro cognobbe, li quali al mondo non avea mai veduti. Licenziato dunque da santo Francesco, si si ritorno, benche mal volentiere, al mondo. Destandosi, e ritornando in se e risentendosi, i frati sonavano a Prima: sicchè non era istato in quella visione se non da mattutino a prima, benchè a lui fosse paruto istare molti anni. E recitando al suo guardiano tutta questa visione per ordine, infra gli sette di si incominciò a febbricitare, e l'ottavo di venne per lui. santo Francesco, secondo la mpromessa, con grandissima moltitudine di gloriosi Santi, e menonne l'anima sua al regno de'Beati. a vita eterna.

## XXII.

Come santo Francesco converti a Bologna due scolari, e fecionsi frati, e poi all'uno di loro levò una grande tentazione da dosso.

Giugnendo una volta santo Francesco alla città di Bologna, tutto il popolo della città correa per vederlo, ed era si grande la calca, che la gente a grande pena potea giugnere alla piazza; e essendo tutta piena la piazza d'uomini e di donne e di scolari, e santo Francesco si leva suso nel mezzo del luogo, alto, e comincia a predicare quello che lo Spirito Santo gl'insegnava, e predicava si maravigliosamente che parea piuttosto che predicasse Agnolo che uomo, e pareano le sue pa-

role celestiali a modo che saette acute, le quali trapassavano at il cuore di coloro che lo udivano, che in quella predica grande moltitudine d'uomini e di donne si converti a penitenzia. Fra li quali si furono due nobili studianti della Marca d'Ancona; e l'uno avea nome Pellegrino, e l'altro Rinieri, i quali due, per la detta predica toccati in nel cuore dalla divina inspirazione, vennono a santo Francesco dicendo che al tutto volcano abbandonare il mondo e essere de' suoi frati. Allora santo Francesco, cognoscendo per rivelazione che costoro erano mandati da Dio, e che nello Ordine doveano tenere santa vita, e considerando il loro grande fervore, gli ricevette allegramente, dicendo: Tu, Pellegrino, tieni nell'Ordine la via della umiltae; e tu, frate Rinjeri, servi a' frati: e così fue, imperocche frate Pellegrino mai non volle andare come cherico, ma come laico, benchè fosse molto litterato, e grande decretalista; per la quale umiltà e'pervenne in grande perfezione di virtude, in tanto che frate Bernardo primogenito di santo Francesco, disse di lui, ch' egli era uno de'più perfetti frati di questo mondo. E finalmente il detto frate Pellegrino, pieno di virtà, passò di questa vita alla vita beata con molti miracoli innanzi alla morte e dopo. E detto frate Rinjeri divotamente e fedelmente serviva a' frati, vivendo in grande santità e umiltade, e diventò molto familiare di santo Francesco, e molti secreti li rivelava santo Francesco. Essendo dapoi fatto ministro della provincia della Marca d'Ancona, ressela grande tempo in grandissima pace e discrezione. Dopo alcuno tempo Iddio gli promisse (1) una grandissima tentazione nell'anima sua, di che egli tribolato e apposciato, fortemente s'affliggea con digiuni, con discipline, con lagrime e orazioni il di e la notte, e non potea però cacciare quella tentazione, ma ispesse volte era in grande disperazione, imperocchè per essa si riputava abbandonato da Dio. Istando in questa disperazione per ultimo rimedio si determino d'andare a santo Francesco, pensandosi così: Se santo Francesco mi mostrera buono viso, e mostrerammi familiaritade, come suole, io credo che Iddio m'averà ancora pietade, ma se no, sarà segnale ch' io sarò abbandonato da Dio. Muovesi adunque costui e va a santo Francesco, il quale in quello tempo era nel pa-

<sup>(1)</sup> Altri codici banno permise; e sta bene. (T.)

lagio del vescevo d'Ascesi gravemente infermo; e Iddio eli rivelò tutto il modo della tentazione, e della disposizione di detto frate Rinieri, e'l suo proponimento, e'l suo venire. E immantanente s. Francesco chiama frate Lione, e frate Masseo, e dice loro: Andate tosto incontro al mio figliuolo carissimo frate Rinieri, e abbracciatelo da mia parte e salutatelo, e diteli, che tra tutti i frati che sono nel mondo io amo lui singularmente. Vanno costoro, e trovano per la via frate Rinieri, e abbraccianlo, dicendogli ciò che santo Francesco avez loro imposto. Onde tanta consolazione e dolcezza gli fu all'anima, che quasi usci di se, e ringraziando Iddio con tutto il cuore, ando e giunse al luogo dove santo Francesco giacea infermo. E benché santo Francesco fosse gravemente infermo, nientedimeno sentendo venire frate Rinieri, si levo, e fecesili incontro, e abbracciollo dolcissimamente, e si gli disse: Figliuolo mio carissimo frate Rinieri, fra tutti i frati che sono nel mondo, io amo te, io amo te singularmente; e detto questo, si gli fece il segno della santissima Croce nella fronte, e quivi bació, e poi gli disse: Figliuolo carissimo, questa tentazione t'ha permessa Iddio per tuo grande guadagno di merito; ma se tue non vuogli più questo guadagno non l'abbi. Maravigliosa cosa, chè si tosto come santo Francesco ebbe dette queste parole, subitamente si parti da lui ogni tentazione, come se mai in vita sua non l'avesse punto sentita, e rimase tutto consolato.

#### XXIII.

Come il Demonio in forma di Crocifisso apparve più volte a frate Ruffino, dicendogli, che perdea il dene, che facea, perocch'egli non era delli eletti di vita eterna: di che s. Francesco, per rivelazione di Dio, il seppe, e fece riconoecere a frate Ruffino il suo errore, ch'egli avea creduto.

Frate Ruffino, uno de' più nobili uomini della città di Ascesi e compagno di santo Francesco, uomo di grande santitade, fu uno tempo fortissimamente combattuto e tentato nella anima, della predestinazione, di che egli stava tutto maninconoso e tristo; imperocchè'l Demonio gli metteva pure in cuore ch' egli era dannato, e non era delli predestinati a vita

eterna, e che si perdeva siò ch' egli faceva nello Ordine. E durando questa tentazione più e più di, egli per vergogna non rivelandolo a santo Francesco, nientedimeno non lasciava di fare l'orazioni e le astinenzie usate, di che il mimico gli comincio ad aggiugnere tristizia sepra tristizia, oltre alla bettaglia destro combattendolo di fuori anche con false apparizioni. Onde una volta gli apparve in forma di Crocifisso, e dissegli: O frate Ruffino, perchè t'affliggi in penitenzia e in orazione, conciossiacosachè tu non sia delli predestinati a vita eterna? e credimi, che io so cui io ho eletto e predestinato, e non credere al figlipolo di Pietro Bernardoni, se ti dicesse il contrario . e anche non lo domandare di cotesta materia . perocchè ne egli, ne altri il sa, se non io, che sono figliuolo di Dio; e però credimi per certo, che tu se' del numero delli dannati, e'l figliuolo di Pietro Bernardoni tuo padre, e anche il padre suo sono dannati, e chiunque il seguita ce ingannato. E dette queste parole, frate Ruffino cominció a esser si ottenebrato dal principe delle tenebre, che già perdeva ogni fede e amore ch'egli avea avuto a santo Francesco, e non si curava di dirgliene nulla. Ma quello che al Padre santo non disse frate Russino, lo rivelò lo Spirito Santo; onde veggendo in ispirito santo Francesco tanto pericolo del detto frate, mandee frate Masseo per lui, al quale, frate Russino rispuose rimbrottando: Che ho io a fare con frate Francesco; e allora frate Masseo tutto ripieno di sapienzia divina, cognoscende la fallanza del demonio, disse: O frate Russino, non sai tu che frate Francesco è come un Agnolo di Dio, il quale ha alluminate tante anime nel mondo, e dal quale noi abbiamo avuto la grazia di Dio? ond'io voglio che ad ogni partito tu venga con meco a lui; imperocche ti veggio chiaramente essere ingannato dal demonio. E detto questo, e frate Ruffino si mosse, e ando a santo Francesco; e veggendolo dalla lunga santo Francesco venire, cominció a gridare: O frate Ruffino cattivello, a cui hai tu creduto? e giugnendo a lui frate Ruffino, egli si gli disse per ordine tutta la tentazione ch'egli avea avuta dal demonio dentro e di fuori, e mostrandogli chiaramente che colui che gli era apparito era il demonio, e nen Cristo, e che per nessuno modo egli dovea accongentire alle suggestioni; ma quando il Demonio ti dicesse più, Tu se' dannato, si gli rispondi: Apri la bocca, che ora vi ti

vogho cacare; e questo ti sia il segnale, ch' egli è il Demonio, e non Gristo; e dato che tu gli arai tele risposta, immentanente fungirà. Anche a questo cotale dovevi tu ancora cognoscere ch'egli era il Demonio, imperocchè ti'ndurò il cuore ad ogni bene, la qual cosa è propio suo ufficio: ma Cristo benedetto mai non indura il cuore dell'uomo fedele, anzi l'ammorbida, secondo che dice per la bocca del Profeta: Io vi torro il cuore di pietca, e darovvi il cuore di carne. Allera frate Ruffino, veggendo che santo Francesco gli diceva per ordine futto il modo della sua tentazione, compunto per la sue parole, cominció a lagrimare fortissimamente, e adorare santo Francesco, e umitmente ricognoscere la colpa sua in averli celato la sua tentazione: e così rimase tutto consolato e confortato per gli ammonimenti del Padre Santo, e tutto mutato in meglio. Poi finalmente gli disse santo Francesco: Va. figliuolo, e confessati, e non lasciare lo studio della orazione usata, e sappi per certo che questa tentazione ti sard grande utilitade e consolazione, e in brieve il proverrai. Ritornasi frate Russino alla cella sua nella selva, e standosi con molte lagrime in orazione, eccoti venire il Nemico in persona di Cristo, secondo l'apparenza di fuori, e dicegli: O frate Russino, non t'ho io detto che tu non gli creda al figliuolo di Pietro Bernardoni, e che tu non ti affatichi in lagrime e in orazioni, perocebè tu se' dannato? che ti giova affliggerti, mentre che te se' vivo, e poi quando to morrai sarai dannato? E subitamente frate Ruffino rispuese al Demodio: Apri la bocca, che ora vi ti voglio cacare: di che il Demonio isdegneto, immantanento si parti con tanta tempesta e commozione di pietre di Monte Subassio che era quivi allato, che per grande spazio basto il rovinio delle pietre che caddono giuso, ed: era et grande il percuotere che faceano insieme nel retolare, che sfavillavano fueco orribite per la valle; e al remere terribile ch'elle faceano, santo Francesco con li compagni con grande ammirazione uscirono fuori del luogo a vedere che novità fosse quella, e ancora vi si vede quella ruina grandissima di pietre. Allora frate Ruffino manifestamente s'avvide, che colui era istato il demonio il quale l'avea ingannate. E tornato a santo Francesco, anche da capo si gitta in terra, e ricognosce la colpa sua: santo Francesco il riconforta con delci parole, mandanelo tutto consolato alla cella, nella quale

standos' egli in orazione divotissimamente. Cristo benedetto gli apparve, e tutta l'anima: sua gli riscaldo del divino amare. e disse: Bene, facesti, figliuolo, che credesti a frate Francesco, perecche colui che ti avea contristato era il demonfo: ma io sono Cristo tuo maestro e redentore: ben certo io ti dico questo segnale, che mentre che tu viverai, non sentirai mai trializia veruna ne malinconia. E detto questo si parti Cristo lasciandolo con tanta allegrezza e dolcezza di spirito e elevazione di mente, che il di e la notte era assorte e ratto in Dio. E d'allera innanzi fu si confermato in grazia e in sicurtade della sua salute, che tutto diventò mutato in altro uomo: e sarebbesi stato il di e la notte in orazione a contemplare le cose divine, se altri l'avesse lasciato stare. Onde dicea santo Francesco di lui, che frate Ruffino era in questa vita canonizato da Cristo, e che, fuori che dinanzi da lui, egli non dubiterebbe di dire santo Ruffino, benchè fusse ancora vivo in terra.

## XXIV.

Come santa Chiara, per comandamento del Papa, benedice il pane il quale era in tavola, di che in ogni pane apparve il segno della santa Croce.

Santa Chiara, divotissima discepola della Croce di Cristo e nobile pianta di messer santo Francesco, era di tanta santitade che non solamente e vescovi e cardinali, ma eziandio il Papa disiderava con grande effetto di vederla e di udirla, e ispesse volte la visitava personalmente. Intra l'altre volte andò il Padre Santo una volta al munistero a lei per udirla parlare delle cose celestiali e divine; e essendo così insieme in diversi ragionamenti, santa Chiara fece apparecchiare intanto le mense, e porvi suso il pane, acciocchè il Padre Santo il benedisse; onde, compiuto il ragionamento spirituale, santa Chiara; inginocchiandosi con grande reverenzia, si lo priega che gli piaccia benedire il pane posto a mensa. Risponde il Santo Padre: Suora-Chiara fedelissima, io voglio che tu benedica cotesto pane, e ei faccia ad essi il segno della santissima Croce di Cristo, al quale tu ti se' tutta data. Santa Chiara dice: Santissimo Padre. perdonatemi, chè io sarei degna di troppa riprensione, se in-

nanzi al Vicario di Cristo, io, che sono una vile femminella. presumessi di fare cotale benedizione. E il Papa risponde: Acciecche queste non sia imputato a prosunzione, ma a merito d'obbedienzia, io ti comando per santa obbedienzia che sopra questo pane tu faccia il segno della santissima Crece e benedicendogli nel nome di Dio. Allora santa Chiara, siecome vera figlicola della obbedienzia, quelli pani divotissimamente benedisse col segno della santissima Croce. Mirabile cosa subitamente in tutti quelli pani apparve il segno della Croce intagliato bellissimo. E allora di quelli pani parte ne furone mangiati, e parte per miracolo riserbati. E il Padre Santo, veduto ch'ebbe il miracolo, prendendo del detto pane e ringraziando iddio, si parti, lasciando s. Chiara colla sua benedizione. In queltempo dimorava in monasterio suora Ortolana madre di santa Chiara. e suora Agnesa sua sirocchia, amendue, insieme con santa Chiara, piene di virtù e di Spirito Santo, e con molte altre sante monache, alle quali santo Francesco mandava dimolti infermi: ed elleno colle loro orazioni, e col segno della santisma Croce, a tutti rendevano la sanitade.

#### XXV.

Come santo Lodovico re di Francia personalmente, in forma di pellegrino, andò a Perugia a visitare il santo frate Egidio (1).

Ando santo Lodovico re di Francia in peregrinaggio a visitare li Santuari per lo mondo, e udendo la fama grandissima della santità di frate Egidio, il quale era stato de' primi compagni di santo Francesco, si puose in cuore e determino al tutto di visitarlo personalmente; per la qual cosa egli venne a Perugia ove dimorava allora il detto frate Egidio: e giugnendo

<sup>(4)</sup> È questi quel frate Egidio terzo compagno di s. Francesco, che ebbe da Pio VI titolo e culto di Reato, e i cui detti notabili si leggono latinamente nelle Conformità di Bartolommeo Pisano, lib. 4, frutt. 3, part. 2, pag. 36 della ediz. milanese del 1510; e in bella lingua toscana dietro i Fioretti di s. Francesco. Ne scrisse la vita fra Leone, altro compagno del santo Patriarca, verso il 4264; e leggesi nella Cronica dei XXIV generali. Il Papini, Storia di s. Francesco, vol. 2, pag. 225, pone la sua morte nel 1261, e il suo ingresso alla Religione il 23 aprile 1209. (T.)

alla porta del luogo de' frati, come un povero pellegrino e scogaosciuto, con pochi compagni, domandoe con grande istanzia frate Egidie, nen dicendo niente al portinajo chi egli era che 'l domandava. Va dunque il portinajo a frate Egidie, e dice, che alla porta è uno pellegrino, che vi addimanda: e da Dio gli fu inspirato, e rivelato/, ch' egli era re di Francia; di che subitamente egli con grande fervore esce di cella, e corre alla porte, e sanza altro addimandare, o che mai eglino s' avessino veduti, insieme con grandissima divozione inginocehiandosi; s' abbracciarono insieme, e baciaronsi con tanta dimestichezza. siccome per lango tempo avessono tenuta grande amistade insieme: ma per tutto questo nos parlava ne l'uno ne l'altro. ma stavano- così abbracciati . con quelli segni d'amore caritativo . in silenzio. E stati che furono per grande spazie nel dette modo, sanza dirsi parola insieme si partirono l'uno dall'altro, e santo Lodovico se n'andò al suo viaggio, e frate Egidio si tornò alla cella. Bartendosi il re, uno frate domandò alcuno de' suoi compagni chi fesse colui che s'era cotanto abbracciato con frate Egidio, e colui rispuose, che egli era Lodovico re di Francia, lo quale era venuto per vedere frate Egidio. Di che, dicendolo costui agli altri frati, essi n'ebbono grandissima maninconia, che frate Egidio non gli avea parlato parola; e rammaricandosene, al gli dissono: O frate Egidio, perchè se tu stato tanto villano, che a uno così santo re, il quale è venuto di Francia per vederti e per udire da te qualche buona parola, e tu non gli hai parlato niente. Rispuose frate Egidio: Carissimi stati, non vi maravigliate di ciò, imperocchè nè io a kui, nè egli a me poteva dire parola, perocchè si tosto come noi ci abbracciammo insieme, la luce della divina sapienza rivelò e manifesto a me il cuore suo, e a lui il mio, e cost per divina operazione ragguardandoci ne' cueri ciò ch' io volca dire a lui, ed egli a me, troppo meglio cognoscemmo che se noi ci avessimo parlato colla bocca, e con maggiore consolazione che se noi avessimo voluto esplicare, con boce quello che noi sentitamo nel cuore, per lo difetto della lingua umana, la quale non può chiaramente esprimere li misteri segreti di Dio, ci sarebbe stato piuttosto a sconsolazione, che a consolazione; e però cappiate, che da me si parti il re mirabilmente contento, e consolato l'animo suo.

## XXVI.

Come, essendo inferma, santa Chiara fu miracolosamente portata la notte di Pasqua di Natale alla chiesa di santo Francesco, e quivi adt l'Ufficio.

Essendo una volta santa Chiara gravemente inferma, sicchè ella non potea punto andare a dire l'Ufficio in chiesa con l'altre monache, vegnendo la solennità della Natività di Cristo. tutte l'altre andarono al Mattutino, ed ella si rimase nel letto mal contenta che ella insieme coll'altre non potea andare e aver quella consolazione spirituale; ma Gesù Cristo suo sposo. non volendola lasciare così sconsolata, si la fece miracolosamente portare alla chiesa di santo Francesco, ed essere a tutto l'Ufficio del Mattutino, e della Messa della notte, e oltre a questo ricevere la santa Comunione, e poi riportarla al letto suo. Tornate le monache a santa Chiara, compiuto l'Ufficio in santo Damiano, si le dissono: O madre nostra suora Chiara, che grande consolazione abbiamo avuto in questa santa Nativitae! ora fusse piaciuto a Dio, che voi fusse stata conesso noi. E santa Chiara risponde: Grazie e laude ne rendo al nostro Signore Gesù Cristo benedetto, sirocchie mie e figliuole carissime. imperocchè a ogni solennitade di guesta santissima notte, e maggiore che voi non siate state, sono stata io con molta consolazione dell'anima mia; perocchè per proccurazione del padre mio santo Francesco, e per la grazia del nostro Signere Gesù Cristo, io sono stata presente in nella chiesa del venerabile padre mio s. Francesco, e con li miei orecchi corporali e mentali ho udito tutto l'Ufficio, e il sonare delli organi che vi s'è fatto, ed ivi medesimo ho preso la santissima Comunione. Onde di tanta grazia a me fatta rallegratevi, e ringraziate il nostro Signore Gesù Cristo.

## XXVII.

Come santo Francesco dispuose a frate Lione una bella visione, che avea veduta.

Una volta, che santo Francesco era gravemente infermo, e frate Lione il serviva, il detto frate Lione, istando in orazione

presso a santo Francesco, fu ratto in estasi e menato in ispirito ad un fiume grandissimo, largo e impetuoso. E stando egli a guatare chi lo passava, egli vide alquanti frati incaricati a entrare in questo fiume, li quali subitamente erano abbattuti dallo empito del fiume, e affogavano; alquanti altri s'andavano insino al terzo; alquanti insino a mezzo del fiume; alquanti insino appresso alla proda; i quali tutti, per l'empito del fiume, e per li pesi che portavano addosso, finalmente cadeano e annegavano. Veggendo ciò frate Lione. avea loro grandissima compassione: e subitamente, istando cost, ecceti venire una grande moltitudine di frati, e sanza nessuno incarico o peso di cosa nessuna, ne' quali rilucea la santa povertade, ed entrarono in questo fiume. e nassarono di là sanza nessuno pericolo. E veduto questo, frate Lione ritornò in se; e allora santo Francesco sentendo in ispirito che frate Lione avea veduta alcuna visione, si lo chiamò a se, e domandollo di quello ch' egli avea veduto: e detto che gli ebbe frate Lione predetto tutta la visione per ordine, disse santo Francesco: Ciò che tu hai veduto è vero: il grande fiume è queste mondo: i frati ch' afforavano nel fiume si sono quelli che non seguitano la evangelica professione, e spezialmente quante all'altissima povertade; ma coloro che sanza pericolo passavano sono quelli frati li quali nessuna cosa terrena ne carnale cercano ne posseggono in questo mondo; ma avendo solamente il temperato vivere e vestire, sono contenti, seguitando Cristo nudo in croce; e il peso e il giogo soave di Cristo e della santissima obbedienzia portano allegramente e volentieri; e però agievolmente della vita temporale passano a vita eterna .

#### XXVIII.

Della maravigliosa predica la quale fece santo Antonio da Padova Frate Minore in concisioro.

Il maraviglioso vasello dello Spirito Santo messere s. Antonio da Padova, uno degli eletti discepoli e compagni di santo Francesco, il quale santo Francesco chiamava suo vicario, una volta predicando in Concistoro dinanzi al Papa e a' Cardinali, nel quale Concistoro erano uomini di diverse nazioni, cioè Greca, Latina, Francesca, Tedesca, e Ischiavi, e Inghi-

lesi, e d'altre diverse lingue del mondo, infiammato dallo Spirito Santo . st efficacemente , si divotamente , si sottilmente , si dolcemente, si chiaramente e si intendevolmente propuose la parola di Dio, che tutti quelli che erano in Concistoro, quantunque e' fossino di diversi linguaggi, chiaramente intendeano tutte le sue parole distintamente, siccome egli avesse parlato in linguaggio di ciascuno di loro; e tutti istavano istunefatti. e parea che fusse rinnovato quello antico miracolo degli Apostoli al tempo della Pentecoste, li quali parlavano, per la virtù dello Spirito Santo, in ogni lingua: e diceano insieme l'uno coll'altro con ammirazione: Non è di Spagna costui che predica? e come udiamo tutti noi in suo parlare il nostro linguaggio delle nostre terre? Il Papa simighantemente, considerando e maravigliandosi della profondità delle sue parole, disse: Veramente costui è arca del testamento, e armario della iscrittura divina.

#### XXIX.

Del miracolo che Iddio fece quando santo Antonto, essendo a Rimino, predico a pesci del mare.

Volendo Cristo benedetto dimostrare la grande santità del suo fedelissimo servo messere santo Antonio, e come divotamente era da udire la sua predicazione e la sua dottrina santa, per gli animali non ragionevoli una volta fra l'altre, cioè per gli pesci, riprese la sciocchezza degli infedeli eretici, a modo come anticamente nel vecchio Testamento, per la bosca dell'asina avea ripresa la ignoranza di Balaam. Onde, essendo una volta santo Antonio a Rimino, ove era grande moltitudine d'eretici, volendogli riducere al lume della vera fede e alla via della virtude, per molti di predico loro, e disputò della fede di Cristo e della santa Iscrittura; ma eglino non solamente non acconsentendo alli suoi santi parlari, ma eziandio, come indurati e ostinati, non volendolo udire, santo Antonio uno di per divina ispirazione se ne andò alla riva del fiume allato al mare; e, standosi cost alla riva tra'l mare e'l fiume, cominciò a dire a modo di predica dalla parte di Dio alli pesci: Udite la parola di Dio, voi pesci del mare e del fiume, dappoiche gli infedeli eretici la schifano d'udire; e detto ch'egli

ebbe così, subitamente venne alla riva a lui tanta moltitudine di pesci grandi, picceli, e mezzani, che maiein quel mare nè in quel fiume non ne su veduta si grande moltitudine, e tutti teneano i capi fuori dell'acqua, e tutti stavano attenti verso la faccia di santo Antonio, e tutti in grandissima pace, e mansuetudine, e ordine, imperocchè dinanzi e più presso alla riva istavano i pesciolini minori, e depo loro istavano i pesci mezzani, poi di dietro, dov'era l'acqua più profonda, istavano i pesci maggiori. Essendo dunque in cotale ordine e disposizione allogati i pesci, santo Antonio cominciò a predicare solennemente, e dice cost: Fratelli miei pesei, molto siete tenuti, secondo la vostra possibilitade, di ringraziare il nostro Creatore, che v'ha dato cost nobile elimento per vostra abitazione, sicchè come vi piace avete l'acque dolci e salse. e avvi dati molti refuggi a schifare le tempeste, avvi ancora dato elimento chiaro e trasparente, e cibo per lo quale voi possiate vivere. Iddio vostro Creatore cortese e benigno, quando vi creò, si vi diede comandamento di crescere e multiplicare, e diedevi la sua benedizione; poi quando fu il diluvio generalmente, tutti quanti gli altri animali morendo, voi soli riserbò Iddiò sanza danno; appresso v' ha date l' ali per potere discorrere dovunque vi piace; a voi fu conceduto, per comandamento di Dio, di serbare Giona Profeta, e dopo il terzo di gittarlo a terra sano e salvo: voi offeresti lo censo al nostro Signore Gesù Cristo, il quale egli, come poverello, non aveva di che pagare: voi fusti cibo dello eterno Re Gesù Cristo innanzi alla Resurrezione, e dopo, per singulare misterio: per le quali tutte cose molto siete tenuti di lodare e di benedire Iddio, che v'ha dati e tanti e tali benefici più che all'altre creature. A queste e simiglianti parole e ammaestramenti di santo Antonio, cominciarono li pesci ad aprire la bocca, e inchinaronli i capi, e con questi e altri segnali di reverenzia, secondo li modi a loro possibili, laudarono Iddio. Allora santo Antonio, vedendo tanta reverenzia di pesci inverso di Dio loro Creatore, rallegrandosi in ispirito, in alta boce disse: Benedetto sia Iddio eterno, perocche più l'onorano i pesci acquatici che non fanno gli uomini eretici; e meglio odono la sua parola gli animali non ragionevoli che li uomini infedeli. E quanto santo Antonio più predicava, tanto la moltitudine de' pesci più crescea, e nessuno si partia del luogo ch' avea preso. A questo miracolo comincio a correre il popole della città, fra li quali vi trassono eziandio gli eretici sopraddetti, i quali, vedendo lo miracolo così maraviglioso e manifesto, compunti ne' cuori loro, tutti si gettavano a' piedi di santo Antonio per udire la sua parola. Allora santo Antonio cominciò a predicare della Fede Cattolica, e si nobilmente ne predicò che tutti quelli eretici cenverti, e tornarono alla vera Fede di Cristo, e tutti li fedeli ne rimasono con grandissima allegrezza confortati e fortificati nella fede. E fatto questo, santo Antonio licenziò li pesci colla benedizione di Dio, e tutti si partirono con maravigliosi atti d'allegrezza, e similmente il popolo. E pei santo Antonio stette in Arimino per molti di predicando e facendo molto frutto spirituale di anime.

## XXX.

Della conversione, e vita, e miracoli, e morte del santo frate Giovanni dalla Penna (1).

Frate Giovanni dalla Penna, essendo fanciullo e scolare nella provincia della Marca, una notte gli apparve uno fanciullo bellissimo, e chiamollo dicendo: Giovanni, va a santo Stefano dove predica uno de' miei frati Minori, alla cui dottrina credi, e alle sue parole attendi, imperocchè io ve l'ho mandato: e fatto ciò, tu hai a fare uno grande viaggio, e poi verrai a me. Di che costui immantanente si levò su, e senti grande mutazione nell'anima sua, e andando a santo Stefano. e trovovvi una grande moltitudine d'uomini e di donne che vi stavano per udire la predica. E colui che vi dovea predicare era uno frate ch' avea nome frate Filippo, il quale era uno delli primi frati ch' era venuto nella Marca d'Ancona. Monta suso questo frate Filippo a predicare, e predica divotissimamente non con parole di sapienza umana, ma in virtù di spirito di Cristo, annunziando il reame di vita eterna. E finita la predica, il detto fanciullo se ne andò al detto frate

<sup>(1)</sup> Il culto immemorabile di questo Servo di Dio fu solennemente approvato da Pio VII che lo annoverò tra Beati, e ne permise l'ufficio e la messa il giorno quinto di ottobre. (T.)

Filippo e dissegli: Padre, se vi piacesse di ricevermi allo Ordine, io volentieri farei penitenzia e servirei il nostro Signore Gesù Cristo. Veggendo frate Filippo, e cognoscendo nel detto fanciullo una maravigliosa innocenzia e pronta volonta a servire a Dio, si gli disse: Verrai a me cotale di a Ricanati, e io ti faro ricevere; nel quale luogo si dovea fare capitolo provinciale: di che il fanciullo, il quale era purissimo, si pensò che questo fosse il grande viaggio che dovea fare, secondo la rivelazione che egli avea avuta, e poi andarsene a Paradiso: e così credea fare immantanente che fosse ricevuto all' Ordine. Andò donque, e fu ricevuto, e veggendo che li suoi pensieri non si adempievano allora, dicendo il Ministro in Capitolo che chiunque volesse andare nella Provincia di Provenza, per lo merito della santa obbedienza, egli gli darebbe volentieri la licenzia, vennegli grande desiderio di andarvi, pensando nel cuore suo che quello fosse il grande viaggio che dovea fare innanzi ch'egli andasse a Paradiso: ma vergognandosi di dirlo, finalmente confidandosi di frate Filippo predetto, il quale l'avea fatto ricevere allo Ordine. si lo pregò caramente che gli accattasse quella grazia d'andare pella provincia di Provenza. Allora frate Filippo, veggendo la sua puritade e la sua santa intenzione, si gli accatto quella licenzia; onde frate Giovanni con grande letizia si mosse ad andare, avendo questa oppinione, che, compiuta quella via, se ne anderebbe in Paradiso. Ma, come piacque a Dio, egli stette nella detta Provincia venticinque anni in questa espettazione e disiderio, vivendo in grandissima onestade e santitade e esemplaritade, crescendo sempre in vertude e grazia di Dio e del popolo, ed era sommamente amato da' frati e da' secolari. E standosi un di frate Giovanni divotamente in orazione, e piagnendo e lamentandosi perchè il suo disiderio non si adempiea, e che il suo pellegrinaggio di questa vita troppo si prolungava, gli apparve Cristo benedetto, al cui aspetto l'anima sua fue tutta liquefatta, e si gli disse: Figlinolo frate Giovanni, addomandami ciò che tu vuogli; ed elli risponde: Signore mio, io non so che mi ti addimandare altro che te, perocchè io non disidero nessuna altra cosa; ma di questo solo io ti priego, che tu mi perdoni tutti gli miei peccati, e diami grazia ch'io ti veggia un'altra volta, quando n'avrò maggiore bisogno. Disse Gesù: Esaudita ene la tua ora-

zione, e detto questo si parti, e frate Giovanni rimase tutto consolato. Allora per fine, udendo gli frati della Marca la fama di sua santitade, feciono tanto col Generale, che gli mandoe la obbedienzia di tornare nella Marca, la quale obbedienzia ricevendo egli lietamente, si si mise in cammino, pensando che compiuta quella via, se ne dovesse andare in Cielo, secondo la promessa di Cristo; ma tornato ch'egli fu alla provincia della Marca, vivotte in essa trenta anni, e non era riconosciuto da nessuno suo parente, e ognindi aspettava la misericordia di Dio che egli gli adempiesse la promessa. E in questo tempo fece più volte l'ufficio della guardianeria con grande discrezione, e Iddio per lui adoperò molti miracoli. E tra gli altri doni che elli ebbe da Dio, ebbe spirito di profezia; onde una volta, andando egli fuori del luogo, uno suo novizio fue combattuto dal demonio, e si forte tentato, che egli acconsentendo alla tentazione, diliberò in se medesimo d'uscire dello Ordine si tosto come frate Giovanni fusse tornato di fuori; la qual cosa e tentazione e diliberazione cognoscendo frate Giovanni per ispirito di profezia, immantanente ritorna a casa e chiama a se il detto povizio, e dice che vuole che si confessi; ma in prima che egli il confessasse, si gli recitò per ordine tutta la sua tentazione, secondo che Iddio gli avea rivelato, e conchiuse: Figituolo, imperocche tu mi aspettasti, e non ti volesti partire sanza la mia benedizione. Iddio t' ha fatta questa grazia, che giammai di questo Ordine tu non ne uscirai, ma morrai nello Ordine; colla divina grazia; allora il detto novizio fu confermato in buona volontado. e rimanendo nello Ordine, divento uno santo frate. E tutte. queste cose recito a me frate Ugolino. Il detto frate Giovanni, il quale era uomo con animo allegro e riposato, e rade volte parlava, ed era uomo di grande orazione e divozione, e, spezialmente dopo il mattutino mai non tornava alla cella, ma istava in Chiesa per insino a di in orazione: e stando egli una notte dopo il mattutino in orazione, si gli apparve l'Agnelo di Dio, e dissegli: Frate Giovanni, egli è compiuta la tua via, la quale tu hai cotanto tempo aspettata, e però io t'annunzio dalla parte di Dio che tu addomandi qual grazia tu vuogli: e anche t'annunzio che tu elegghi quale tu vuogli, o uno di in Purgatorio, o sette di pene in questo mondo. Ed eleggendo frate Giovanni piuttosto i sette di di pene in queste

mondo, subitamente quegli infermò di diversa infermitadi: imperocche gli prese la febbre forte, e le gette nelle mani e nelli piedi, e'l mal del fianco e moki altri mali; ma quello che peggio gli facea si era, che uno demonio gli stava dinanzi, e tenea in mano una grande carta iscritta di tutti gli peccati ch'egli avea mai fatti o pensati: e diceali: Per questi peccati che tu hai fatti col pensiero e colla lingua e colle operazioni, tu se' dannato nel profondo dello inferno. E egli non si ricordava di nessuno bene ch' egli avesse mai fatto, ne che fosse nello Ordine, nè che vi fosse mai stato, ma così si pensava d'essere dannato come il demonio gli dicea. Onde guando egli era dimandato com' egli stesse, rispondea: Male, perecchè io sono dannato. Veggendo i frati questo, si mandarono per uno frate antico, ch'avea nome frate Matteo da Monte Rubbiano, il quale era uno santo uomo e molto amico di questo frate Giovanni; e giunto il detto frate Matteo a costui, il settimo di della sua tribolazione, e salutollo e domandolle come egli stava. Rispuosegli, ched egli stava male, perchè egli era dannato. Allora disse frate Matteo: Non ti ricordi tu, che tu ti se' molte volte confessato da me, e io t'ho interamente assoluto di tutti i tuoi peccati? non ti ricordi tu ancora che tu hai servito sempre a Dio in questo santo Ordine molti anni? appresso, non ti ricordi tu che la misericordia di Dio eccede tufti i peccati del mondo, e che Cristo benedetto nostro Salvatore pago, per noi ricomperare, infinito prezzo, e però abbi buona isperanza, che per certo tu se' salvo; è in questo dire, imperocch' egli era compiuto il termine della sua purgazione, si parti la tentazione e venne la consolazione. E con grande letizia disse frate Giovanni a frate Matteo: Imperocche tur se' affaticato, e l'ora è tarda, io ti priego che tu vada a posarti; e frate Matteo non lo volea lasciare; ma pure finalmente, a grande sua istanzia, si parti da lui, e andossi a posare, e frate Giovanni rimase solo col frate che'l serviva. Ed eeco Cristo benedetto viene con grandissimo splendore, e con eccessiva soavità d'odore, secondo che egli gli avea promesso d'apparirgli uu'altra volta, quando egli n'avesse maggior bisogno, e si lo sano perfettamente da ogni sua infermitade. Allora frate Giovanni colle mani giunte, ringraziando Iddio che con ottimo fine avea terminato il suo grande viaggio della presente misera vita, nelle mani di Cristo raccomando, e rende

l'anima sua a Dis passando di questa vita spectale a vita eterna con Cristo benedetto, il quale egli avea così lungo tempo desiderato e aspettato di vedere. Ed è riposto il detto frate Giovanni nel luogo della Penna di santo Giovanni.

## XXXI.

Come frate Pacifico, istando in orazione, vide l'anima di frate Umile suo fratello andare in Gielo.

Nella detta provincia della Marca, dopo la morte di santo Francesco, furono due fratelli nello Ordine, l'uno ebbe nome frate Umile, e l'altro ebbe nome frate Pacifico, li quali furono uomini di grandissima santità e perfezione; e l'uno, cioè frate Umile, stava in nel luogo di Soffiano, ed ivi si mori; e l' altro stava di famiglia in uno altro luogo assai dilungi da lui. Come piacque a Dio, frate Pacifico, stando un di in orazione in luogo solitario, fu ratto in estasi, e vide l'anima del suo fratello frate Umile andare in Cielo diritta sanza altra ritenzione o impedimento, la quale allora si partia dal corpo. Avvenne che poi dopo molti anni questo frate Pacifico che rimase fu posto di famiglia nel detto luogo di Soffiano, dove il suo fratello era morto. In questo tempo, li frati, a petizione de' Signori di Bruforte, mutarono il detto luogo in un altro. di che, tra l'altre cose, eglino traslatarono le reliquie di santi frati che erano morti in quello luogo, e venendo alla sepoltura di frate Umile, il suo fratello frate Pacifico si prese l'ossa sue . e st le lavò con buono vino, e poi le involse in una tevaglia bianca, e con grande riverenzia e divozione le baciava, e piagneva; di che gli altri frati si maravigliavano, e non aveano di lui buono esemplo, imperocchè, essendo egli uomo di grande santitade, parea che per amore sensuale e secolare, egli piagnesse il suo fratello, e che più divozione egli mostrasse alle sue reliquie che a quelle degli altri frati, che erano stati di non minore santitade che frate Umile, ed erano degne di riverenzia quanto le sue. E cognoscendo frate Pacifico la sinistra immaginazione de' frati, soddisfece loro umilmente, e disse loro: Frati miei carissimi, non vi maravigliate se alle ossa del mio fratello io ho fatto quello che non ho fatto alle altre; imperocchè, benedetto sia Iddio, e' non mi ha tratto,

come voi credete, amore carnale, ma ho fatto così, perocchè quando il mie fratello passò di questa vita, orando io in luogo diserto e rimoto da lui, vidi l'anima sua per diritta via salire in Cielo, e però io sono certo che le sue ossa sono sante, e debbono essere in Paradiso. E se Iddio m'avesse conceduta tanta certezza degli altri frati, quella medesima riverenzia avrei fatta alle ossa loro. Per la quale cosa li frati, veggendo la sua santa e divota orazione, furono da lui bene edificati, e laudarono Iddio.

## XXXII.

Di quello santo frate, a cui la madre di Crista apparve quando era infermo, ed arrecogli tre bossoli di lattuaro.

Nel soprannominato luogo di Soffiano fu anticamente uno frate Minore di si grande santitade e grazia, che tutto parea divino, e spesse volte era ratto in Dio. Istando alcuna volta questo frate tutto assorto in Dio e elevato, perocchè avea notabilmente la grazia della contemplazione, veniano a lui uccelli di diverse maniere, e dimesticamente si posavano sopra alle sue spalle, e sopra il capo, e in sulle braccia, e in sulle mani, e cantavano maravigliosamente. Era costui molto solitario, e rade volte parlava, ma quando era domandato di cosa veruna rispondea si graziosamente e si saviamente, che parea piuttosto Agnolo che uomo, ed era di grandissima orazione e contemplazione, e li frati l'aveano in grande riverenzia. Compiendo questo frate il corso della sua virtuosa vita, secondo la divina disposizione, infermo a morte, intanto che nessuna cosa potea egli prendere, e con questo non volea ricevere medicina nessuna carnale, ma tutta la sua confidenza era nel medico celestiale Gesù Cristo benedetto, e nella sua benedetta Madre, dalla quale egli merito per la divina clemenzia d'essere misericordiosamente visitato, e medicato; onde standos' egli una volta in sul letto, e disponendosi alla morte con tutto il cuore e con tutta la divozione, gli apparve la gloriosa Vergine Maria Madre di Cristo, con grandissima moltitudine d'Agnoli e di Sante Vergini, con maraviglioso splendore, e appressossi al letto suo, onde egli ragguardandola prese grandissimo conforto e allegrezza quanto all'anima e quanto al corpo, e cominciolla a

pregare umilmente, ched ella pregasse il suo diletto Figliuolo. che per gli suoi meriti il tragga della prigione della misera carne; e perseverando in questo priego con molte lagrime, la Vergine Maria gli rispuose, chiamandolo per nome, e disse: Non dubitare, figliuolo, imperocchè egli è esaudito il tuo priego, ed io sono venuta per confortarti un poco innanzi che tu ti parta di questa vita. Erano allato alla Vergine Maria tre sante Vergini, le quali portevano in mano tre bossoli di lattuaro di smisurato odore e suavitade: allora la Vergine gloriosa prese e aperse uno di quelli bossoli, e tutta la casa fu ripieda d'odore, e prendendo con uno cucchiajo di quello lattovaro, il diede allo infermo, il quale si tosto come l'ebbe assaggiato, lo 'nfermo senti tanto conforto e tanta dolcezza, che l'anima sua non parea che potesse stare nel corpo, ond' egl'incominciò a dire: Non più, o Santissima Madre Vergine benedetta, o medica benedetta, e solvatrice della umana generazione, non più, chè io non posso sostenere tanta suavitade. Ma la piatosa e benigna Madre, pure pergendo ispesso di quello lattuaro allo infermo e facendogliene prendere, voto tutto il bossolo; poi votato il primo bossolo, la Vergine beata prende il secondo, e mettevi dentro il cucchiajo per dargliele, di che costui si rammarica, dicendo: O beatissima Madre di Dio, s'è. l'anima mia quasi tutta liquefatta per l'ardore e suavità del primo lattuaro, e come potrò io sostenere il secondo? io ti priego, benedetta sopra tutti li Santi e sopra a tutti gli Agnoli, che tu non me ne vogli più dare. Risponde la gloriosa Vergine Maria: Assaggia, figliuolo, pure un poco di questo secondo bossolo; e dandogliene un poco, dissegli: Oggimai, figliuolo, tu ne hai tanto che ti può bastare: confortati, figliuolo, che tosto verrò per te, e menerotti al reame del mio figliuolo, il quale tu hai sempre cercato e desiderato; e detto questo, incomiatandosi da lui, si parti, ed egli rimase si consolato e confortato per la dolcezza di questo confetto, che per più di sopravivette sazio e forte sanza cibo nessuno corporale. E dopo alquanti die, allegramente parlando co'frati, con grande giub bilo e letizia passo di questa misera vita.

#### хххиі.

Del santo frate Jacopo da Fallerone, e come, poi che mort, apparve a frate Giovanni dalla Vernia.

Al tempo che frate Jacopo da Fallerone, uomo di grande santitade, era gravemente infermo nel luogo di Moliano nella Custodia di Fermo, frate Giovanni dalla Vernia, il quale dimorava allora al luogo della Massa, udendo della sua infermitade, imperocchè le amava come suo caro padre, si puose in orazione, per lui pregando Iddio divotamente con orazione mentale, che al detto frate Jacopo desse santa del corpo, se fusse il meglio dell'anima; e istando in questa divota orazione, fu tatto in estasi, e vide in aria uno grande esercito d'Agnoli e Santi sopra la cella sua, ch' era nella selva, con tanto isplendore che tutta la contrada dintorno n'era alluminata; e fra questi Agneli vide questo frate Jacopo infermo, per cui egh pregava, istare in vestimenti candidi tutto risplendente. Vide ancora fra loro il beato padre santo Francesco, adornato delle sacre Istimate di Cristo e di melta gleria. Videvi ancora, e ricognobbevi frate Lucido santo; e frate Mattee antico da Monte Rubbiano, e più altri frati, li quali non avea mai veduti ne conosciuti in questa vita. E ragguardando cost frate Giovanni cen grande diletto al solito quella beata ischiera di Santi, si gli fu rivelato di certo la salvazione della anima del detto frate infermo, e che di quella infermità dovea morire, ma non così di subito, e dopo la morte dovea andare a Paradiso, perocche convenia un poco purgarsi in Purgatorio. Della quale rivelazione frate Giovanni avea tanta allegrezza per la salute della anima, che della morte del corpo non si sentia niente, ma con grande dolcezza di spirito il chiamava tra se medesimo, dicendo: frate Jacopo, dolce padre mio, frate Jacopo, dolce mio fratello, frate Jacopo fedelissimo servo e amico di Dio, frate Jacopo compagno degli Agnoli e conforto de'Beati. E così in questa certezza e gaudio, ritornò in se, e incontanente si parti dal luogo, e andò a visitare il detto frate Jacopo a Moliano; e trovandolo si gravato che appena potea parlare, si gli annunzio la morte del corpo, e la salute e gloria dell'anima, secondo la certezza che ne avea per la divina revelazione; di che frate Jacopo, tutto rallegrato nello animo e nella faccia,

lo ricevette con grande letizia e con giocondo riso, ringraziandolo delle buone novelle che gli apportava, e raccomandandosi a lui divotamente. Allora frate Giovanni il pregò caramente che dopo la morte sua dovesse ritornare a lui a parlargli del suo istato; e frate Jacopo gliele promesse, se piacesse a Dio. E dette queste parole, appressandosi l'ora del suo passamento, frate Jacopo cominció a dire divotamente quello verso del Salmo: In pace in idipsum dormiam, et requiescam, ciò è a dire: In pace in vita eterna m'addormenterò, e riposerò; e detto questo verso, con gioconda e lieta faccia passò di questa vita. E poi che fu soppellito, frate Giovanni si tornò al luogo della Massa, e aspettava la promessa di frate Jacopo, . che tornasse a lui il di che avea detto. Ma il detto di, orando egli, gli apparve Cristo con grande compagnia d'Agnoli e Santi, tra li quali non era frate Jacopo, onde frate Giovanni, maravigliandosi molto, raccomandollo a Cristo divotamente. Poi il di seguente, orando frate Giovanni nella selva, gli apparve frate Jacopo accompagnato dagli Agnoli tutto glorioso, e tutto lieto, e dissegli frate Giovanni: O padre carissimo, perchè non se' tu tornato a me il di, che tu mi promettesti? Rispuose frate Jacopo: Perocch' io avea bisogno d'alcuna purgazione; ma in quella medesima ora che Cristo t'apparve, e tu me gli raccomandasti, Cristo t'esaudi, e me delibero d'ogni pena. E allora io apparii a frate Jacopo della Massa laico santo, il quale serviva messa, e vide l'ostia consecrata, quando il Prete la levo, convertita e mutata in forma d'uno bellissimo fanciullo vivo, e dissigli: Oggi con quello fanciullo me ne vo al reame di vita eterna, al quale nessuno puote andare sanza lui. E dette queste parole frate Jacopo dispari, e andossene in Cielo con tutta quella beata compagnia degli Agnoli; e frate Giovanni rimase molto consolato. Morì il detto frate Jacopo da Fallerone la vigilia di santo Jacopo Apostolo nel mese di Luglio nel sopraddetto luogo di Molliano; nel quale per gli suoi meriti la divina bontà adoperò dopo la sua morte molti miracoli.

•

;

# TESTI ITALIANI

# AVVERTIMENTO

Questi due poemetti di fra Giacomino da Verona si ristampano tali quali stanno dalla pag. 291 alla 312 dell' altra opera dell' Ozanam, Documents inédits pour servir à l'Histoire littéraire de l'Italie depuis le VIII siècle jusqu' au XIII avec des recherches sur le Moyen—age italien, Paris, 1850. L'editore francese vi fece qualche postilla, ed io tutte le lascio stare; se non che alcuna ve ne aggiungo semplicemente dichiarativa e non filologica, quando accada bisogno: ed a que' luoghi di confronto che vi sono tra i Poemetti di Giacomino e la Divina Commedia, dove l'Ozanam fece la pura citazione, io reco il testo citato, affinche si possa fare esso confronto senza cercar di altro libro. Le note dell' Ozanam non avran segno alcuno, le mie avran questo (T.).

Per notizia del lettore sarà buono riferire quel tanto che l'Ozanam dice, nella opera citata, così dei Manoscritti onde sono tratti i due Poemetti, come dell'autore di essi — « Que-« sti due poemi, egli dice, sono copiati da un codicetto mem-« branaceo in 4°, la cui lettera il dice del secolo XIII. Vi sono « le Leggende di s. Margherita e di s. Caterina, v'è un racconto « della Passione, e finalmente nelle carte 50-57 due istorie,

« come il Poeta le chiama, l'una Dell'inferno l'altra Del pa-« radiso. Ambedue sono in dialetto veronese: il Paradiso è di « 280 versi, l'Inferno di 340. L'autore, che in fine si nomina « da sè stesso, fu Giacomino da Verona frate minore; ma non « trovasi ricordato fra gli scrittori dell'Ordine francescano, e « ogni memoria di lui sarebbesi perduta, se non avesse scrit-« to il suo nome in queste composizioncelle, onde veggiamo « scaturire una delle prime sorgenti della poesia italiana e del-« la Divina Commedia ».

PIETRO FANFANI.

MAND HE COM

## DE JERUSALEM COELESTI,

#### ET DE PULCHRITUDINE EJUS ET BEATITUDINE.

ET GAUDIA (sie) SANCTORUM (1).

D' una cità sauta ki ne vol oldire, Come l'è fata dentro, un poco ge (2) vo'dire; E zò ke gen dirò, se ben vol retenire, Gran prò ge fara, senza nesun mentire.

Jerusalem celeste questa terra s'appella, Cità dell'alto Deo, nova, preclara e bella, Dond'è Cristo Segnor, quel'alta flor novella, K'è nato de Maria Vergen, regal polcella:

Contraria de quella che per nomo se olama, Cità de gran pressura, (3) Babilonia la magna, E'n la quale Lucifer si sta con soa compagna, Per cruciar quelor ke (4) 'l bon Jesù non ama.

Or digemo de le bone santissime aventure

De la cità del Gelo, per 'sempli e per figure;

C'a dire oe de cuitarve (5) le soe propie nature

Vengan a una (6) li Santi cum tute le scripture.

- (4) Nello stampare il testo presente, si è fedelmente osservata l'ortografia del codice manoscritto, se non che si sono separate le parole, ed aggiunti gli accenti.
  - (2) Ge e Gen, sta sempre per Gli, e Gliene Zo sta per Ciò Ke per Che. (T.)
  - (3) Pressura. Tormento, Pena, Oppressura. (T.)
  - (4) Quelor ke. Coloro che. (T.)
  - (5) Cuitare in senso di contere.
  - (6) Vengano insieme: ch'io non basto.

Mo' certe e veritevole si ne sarà alquante, L'aitre, si com' dissi, serà significanne; Donde vui che lezi (1) en le scripture sante, No le voiai (2) avisar per vostre semianze

K'eo spero en quel ch'è nato del casto, e vergen parto, Ke l'om k'esemplament la entendo en bono parto (3) C'ancor l'anema soa si n'a far un'tal salto, K'el n'ascendrà l'odor al Greator da alto.

Quelor che l'avisar n'entendro' en mala guisa (4) Ben me par, quanto è in questo, che Deo cusì no amiga, Mo' taza e stea en pax, et soa colpa diga, E lago oldir (5) quelor che abevra d'acqua viva.

Or comenzemo a dir zò che li Santi diso (6)

De questa cità santa, e del Re de Paraiso:

Mo' de le sue bellezze, en parto zò m'è viso (7),

San Zuano de parla entro l'Apocalipso.

Perzò ven digeo en parto ch' eo so ben en fermo, Ch' el non fo mai poeta nè om de si gran seno, Ke le poese dir, nè parte comprehendro (8) Tant' è le soe belleze sus' en lo soram regno.

Mo' d'infra k' el ne diso, e k' ell' è ancora scrito, E s' io ho ben speranza en lo Segnor Jesù Cristo, Che de quella cità fo fatore e maistro, E sovra zò và dir gran cose en questo dito.

Tutta emprimamente de cerca (9) è muraa, E'n quatro cantoni la terra edificaa: Tant'è alti li muri com'è longa e laa; De pree preciose de soto è fundaa.

<sup>(4)</sup> Lest . Leggete . (T.)

<sup>(2)</sup> Non le vogliate giudicare secondo le vostre apparenze terrene.

<sup>(3)</sup> Esemplarmente le intende in buona parte (T.).

<sup>(4)</sup> Che l'avvisare (il senso) ne intenderanno in mala guisa. (T.)

<sup>(5)</sup> E lago oldir quelor. Lasci udiré coloro. (T.).

<sup>(6)</sup> Disc. Dice, per Dissero. (T.)

<sup>(7)</sup> En parte zo m'è viso ec. In parte mi pare che s, Giovanni ae parli nel·l'Apocalisse. Il de sta per ne., come l'enne si scambio anticamente col d. (T.)

<sup>(8)</sup> Comprehendro . Comprendere . (T.)

<sup>(9)</sup> De cerca è maraa, È cerchiata di mura, È murata di Cerchia. Cerchia dicevansi le mura che cingono una città. (T.)

#### DE JERUSALEM COELESTI

Per zascaun canton si è tree belle porte, Clare plu che stelle, e alte, longe, e grosse; De margarite e d'or ornae le soe volte: Nè peccaor no g'entra, si grand'è le soe forze.

Li merli è de cristallo, li corraor (1) d'or fin: E lì sù sta per guarda un angelo Kerubin, Con una spaa e'man k'è de fogo divin; E corona à en cò tuta de lacentin;

Lo qual no ge lassa de la nuia (2) zent Vegnir tavan, ne mosca, ne bixa, ne serpent, Ne tosco, ne asirao, ne alcuna altra zent, Che a quella cità poss'esro nociment.

Le vie, e le plaze, e l'insenteri, (5) e le strae, D'oro, e d'ariento, e de cristalle è solae: Alleluia canta per tutte le contrae Li Angeli del celo cun le virtù beae.

La scritura el diso, lo testo, e la glosa, Ke le case e li arbegi, ke là dentro se trova, Tant' egi preciosi e amirabel ovra, Ke nexun le pò dir ke soto el cei se trova.

Che li quari, e li pree (4) si è de marmor fin, Clare como 'l ver, bianze plu d'almerin (5); Dentro e de fora le zambre e li camin È pente a l'azur e or oltremarin.

Le colonne e li assi si è d'un tal metalle, Meie ke n'è or, clare plui de cristallo: Mangano, nè trabucho, nè altra cosa ge val Ch'a quegl'albergi possa nè a la vita far mai;

Emperzochè Cristo v'è dux e segnor, E da tuta zente so defensaor;

<sup>(1)</sup> Corraor . Corritoj . (T.)

<sup>(2)</sup> Nuia zent sc. Della gente (animali) nocevoli, non vi lascia entrare, nè tafani nè mosca ec. (T.)

<sup>(3)</sup> Insenteri. Sentieri, vicoli. Le vie, le piazze, i vicoli, le strade, sono solate d'oro, d'argento ec. (T.)

<sup>(4)</sup> Li quari e li pree: Le pietre, e i mattoni.

<sup>(5)</sup> Almerin. Ermellino.

Dund el non è mester ke v'aba aigun tremer Ke de quela cità de'.esro abitaor (4).

Ancora ve dirò ke diso la scritura, Ke'n quella cità no luso (2) nè sol, nè luna, Mai lo volto de Deo e l'alta soa figura (3); E la resplendo tanto ki lì non è mesura.

La clarità è tanta ch' elo reten cusì, Ke noito no ge ven (4), mo sempro ge sta dì, Nè nuvolo, nè nebla, segundo che fa quì, Zamai no po oscurar la clarità de lì.

Le aque e le fontane ke cor per la cità, Plu è belle d'arzent, e ke n'è or colà (5); Per fermo l'abia, quelor ke ne bevrà Zamai no à morir, nè seo plui ne avrà (6).

Ancora per mezo un belo fluvio ge cor, Lo qual è circumdao de molto gran odor, D'albore, e de zigi, e d'altre belle flor, De rose, e de viole, che rendo' grando odor.

Clare è le soe unde, plui de lo sol lucento, Menando margarite d'or fin e d'arzento, E preciose pree sempre mai tuto el tempo, Someiente a le stelle ch'è poste el fermamento.

De le quale zascauna si ha tanta vertù, K'elle fa tornar l'omo veclo en zoventù: E l'omo che mil'agni el monumento zazù (7), A lo so tocamento vivo e sano leva sù.

Ancora li fruiti de li arbori e de li prai, Li quali da pé del fluvio per la riva è plantai,

- (1) De esro abitaor. Non è mestieri che v'abbia alcun timore chi di quella città debb' essere abitatore. (T.)
  - (2) No luso. Non luce. (T.)
  - (3) Mai lo volto de Deo ec. Mai che, cioè, Fuor che il volto di Dio. (T.)
  - (4) Noito no ge ven. Non ci vien notte. (T.)
  - (5) Or colà. Oro colato. (T.)
- (6) Zamai non à morir ec. Coloro che ne beveranno non han giammai a morire, ne più avran sete. (T.)
- (7) El monumento zazù. Il monumento saggiò. L'uomo morte de mill'anni, al suo toccamento si leva su vivo e sano. (T.)

A lo so gustamento se sana li amalai, E plu è dulzi ke mel, nè altra cosa mai.

D'oro e d'ariento è le foie e li fusti De li alberi ke porta quisti dulci fruiti; E lo riscando en l'ano d'oro ve rende tuti (1), Nè mai no perdo foia, nè no deventa suzi (2):

E zascaun per si è tanto redolento, Che millo meia e plu lo so odor se sente: Dondo la cità tuta, de fora e dentro, Par che sia pleua de cendamo (3) e de mento.

Kalandrie, e risignoli, e altri begli exegi (4)
Zorno, e noito, e dia (5) canta sovra quegi arboselli,
E azando (6) li versi più preciosi e begi
Ke no fa viole, rote, ne celamelli.

La su è sempre virdi li breli e le verzeri, Li quali se deporta li santi cavaleri, Li quali non à mai nè lagno, nè pensero, Se no de benedir lo Creater del celo;

Lo qualo en mezo lor si se su un tron reondo, E li Angeli e li Santi tuti ge sta de longo, Laudando di e noto lo so amirabel nomo, Per lo qual se sosten la zent en questo mundo.

Lì è li Patriarchi, e li Profeti santi, Ke ge sta d'ogna tempo tuti vestii denanzi De samiti celesti, virdi, lazuri et blanzi, Glorificando lui cum psalmodie et cum canti.

Li beneiti Apostoli, quel glorioso convento, Li se' su li dore' (7) troni, (8) tuti d'oro e d'arzento,

- (4) E lo riscando en l'ano ec. E risecandoli, dentro l'anno ve li riproduce tutti d'oro. (T.)
  - (2) No deventa suzzi ec. Non seccano, non diventano asciutti, suzzati. (T.)
  - (3) Cendamo ec. C.nnamomo, e menta. (T.)
  - (4) Uccelli.
  - (5) « Zorno e dia », pleonasmo, non del poeta, ma del copista.
  - (6) Alzando.
  - (7) Dorè, cioè indorati, voce rimasta alla lingua.
- (8) Li sè su li dore' troni ec. La misura del verso non corre, e il chiamar dorati i troni che poi son detti d'oro e d'argento, corre anche meno: dunque deb-

Laudando Gesù Cristo, ke en terra, lo so tempo, Li à sceso per compagnoni fora de cotanta zento (i).

- Li Martir gloriosi, quella zentil fameja, Li porta tuti en testa una rosa vermeja, Regraciando lo filolo de la Vergene benegna, K' en terra li fe' digni de portar la soa ensegna.
- Li è granda compagnia de Confessor biai, En anima, e in corpo tuti glorificai, Laudando anch' igi (2) Deo noito e di sempre mai, De zò ke tanto enor en cel li à clamai.
- Li Virgini santissimi, quella amirabel schera, Davanzi Jesù Cristo tutora è 'n premera (3), E sovra li altri tuti si porta la bandera D' onor e de bellezza, cum resplendente ciera;
- Cantando una canzon k'è de tanto conforto, Ke l'om ke la pol oldir zamai no temo morto, Laudando el Creator omnipotent'e forto, Ke li à conduti en celo a tanto segur porto.
- Lì fa tanta alegrezza questa zente biae

  De canti e de' sonti (4), li quale vo' cuitae (5),

  K'el par ke tut'el celo, le aere e le contrae,

  Sia plene de strumenti cum voxe melodiae.

De le soe boche mai per nexun tempo cessa De laudar la santa Trinità, vera majesta; Zascaun cantando, ad alta vox de testa, « Santo, santo, santo, » fazando gran festa.

Mai no fo vezù, nè mai no se verà De nezun omo teren si gran sollempnità,

b'esserci qui errore: e forse dec dire Lè se'su li lor troni; scritto da principio lore per loro, e poi copiato dore. (T.)

<sup>(1)</sup> Li à sceso per ec. Gli scelse per compagni a preferenza di tanti altri. (T.)

<sup>(2)</sup> Igi. Egli, Eglino. (T.)

<sup>(3)</sup> É'u premera. Forse è da leggere È'mpremera, cioè È primiera, come porta il concetto; e come Imprimero dissero gli antichi per Primo. (T.)

<sup>(4)</sup> Sonti, forse per soniti. .

<sup>(5)</sup> Vo' cuitae . Forse è de leggere V' à cuitae , per V' ho contato . V. la nota 3. (T.)

Cum fa quigi (1) cantator suso en quella cità, Davanzo al Rè del celo e la soa majestà.

- Kè le voxe è tante, e dè gran concordanza, Ke l'una ascend'octava, e l'altra en quinta canta, E l'altra ge seguita cum tanta deletanza, Ke mai no fo oldia sì dolcissima danza.
- E ben ve digo ancora en ver senza bogía Ke, quant a le soe voxe, el befe (2) ve paría Oldir cera, nè rota, nè organo, nè simphonía, Nè sirena, nè aiguana (3), nè altra cosa ke sia.
- E'nperzokè l'Rè ke se'su lo tron santo, Sì ge mostra a solfar e a suir quel canto, Dond'igi l'ama tuti sì dolcemente e tanto, Ke mai nexun de lor no se ge tol davanto;
- Contemplando la sua radiante figura, La quala è tanto serena, e clara, e munda, e pura, Ke la luna e lo sol, seguendo la scriptura, E le stelle del celo, davanzi lui se oscura.
- Ancora sovra tuto l' ol redolenta (4), K' el pare un gran fluvio fora per la bocha g' esa D' ambro e de mescà, e de balsamo e de menta, Ke tuta la cità dentro e de fora si empla:
- E tanta deletanza è a contemplar la faza

  De quel dolze Segnor (sicome scrito s'agata) (5),

  Ognuncana dolzor ela venzo e trapassa,

  E biao l'omo che Deo en cel veder se lassa!

Perzo quigi cantaturi tanto se resbaldisso (6), Ke le mane gen balla, lo cor gen reverdisso,

<sup>(1)</sup> Quigi . Quegli . (T.)

<sup>(2)</sup> Befe . Bove (T.)

<sup>(3)</sup> Aiguana. Ninfa, dea delle acque. (T.)

<sup>(4)</sup> Questo everso è difettivo nel numero, e certo la lezione è errata, non levandosene costrutto. Io non saprei che conjettura farvi su. (T.)

<sup>(5)</sup> Qui non so come mi spiegare perchè non intendo. Noto solo che s' agata dovrebbe rimare con faza; e però dubito di falsa lezione. (T.)

<sup>(6)</sup> Se resbaldisso. Pigliano baldezza, si rallegrano, giubilano. (T.)

Li pei ge ne sajo (1), li ochi ge resclarisso, E quanto igi plui lo guarda, tanto plui g'abelisso (2).

E tant'è entra si (5) plene de fin amer, Ke zascaun ten l'un l'altro per segnor, E plui d'eseio, tanto ke no fa lo sol, Lo corpo geluso a zascaun de lor (4).

D'oro è embrostae le soe vestimenté, Blanze plui ke nevo, e plui de rose aolente : E tant'asetille le vezue e le mente (5),... Ke de celo en terra cognoro cuela zente :

E entera segurtà sì à tuti del so corpo, K' el no de' mai morir unca d'alcuna morto, Ma sempre à vita e requia e reponso, E gaudio, e solazo, e pax de gran conforto.

Dondo, quando de zò penso, lo cor me se n'endegna K'eo no fazo quelle ovre, ke l'anema sia degna A contemplar en cel quella forza benegna De l'alto Jesù Cristo ch'è sempre vivo e regna.

Kè l'è ver, e certo (e la Scriptura el diso), K'el no è altra gloria nè altro paraiso, Se no a contempiar la faza e lo bel viso De Deo omnipotente, che sempre regna e vivo (6);

A lo qual fa davanzi li santi Cherubini Le gran procession, li vesperi e li maitini, Pregando di e noito per nui lassi, tapini, K'el degno drizaro en cele nostri camini;

<sup>(1)</sup> Ge-ne sajo. Gliene saltano. (T.)

<sup>(2)</sup> Tanto plui g' abelisso. Tanto più loro abbellisce, tanto più loro piace. (T.)

<sup>(3)</sup> E tant'è entra si ec. E tanto sono tra sè pieni di fino amore. (T.)

<sup>(</sup>a) B plui d'essio ec. Per quanto abbia arzigogolato, non mi è venuto fatto intendere questi due versi per amor di quell'essio e di quel geluso che dee significare qualcosa come lucente, risplandente o simile. (T.)

<sup>(5)</sup> Ascille le vezue e le mente ec. Assottiglia la vista e la mente, che scorgono dal cielo alla terra. (T.)

<sup>(6)</sup> Dante, Paradiso, XXVIII:

Quinci si può veder came si fonda L'esser beato nell'atte che vede,

Azoikè nui possamo en quel alta maxon, Esro cum lor en celo fraegi (1) e compagnon, Davanzo Jesu Cristo, quel glorioso baron, Ke se'en maiestà su l'amirabel tron.

Mo' perzò ch' el n' è dito e cuità (2) da qui en dreo, No mel pò sogrir (3) la mente, ne'l cor meo, K' eo no ve diga de l' alto regal seo De la Vergene Maria, quant' el è a provo (4) Deo.

Sovra l'Angeli tuti che 'n celo rendo' splendor, Da la destra parte del magno Creator, Lo so sedio è posto senza negun tenor En corona de gloria, de bontà, e d'onor.

Tanto è alta e bella quella regal polcella, Che li Angeli e li Santi de lei parla é favella, Emperzoch' ell' è plui preciosa e bella Ke n' è (5) la flor del pra, nè la rosa nevella.

Mo no ge meto forsi (6), nè el m'è così en viso (7), Ke ben lo so per certo, e la scriptura el diso, K'ell'è scale del celo, e porta del Paraiso, E plu ke sol, nè iuna, bell'à (8) la faza e'l viso.

Dondo una enumerabel celeste compagnia Tut' ore la salua con ogna cortesia, Segondo ke fè l'Angelo en tera de Soría, Quand' el da la Deo parte ge dis' « Ave Maria. »

<sup>(4)</sup> Esro cum loro en celo fraegi ec. Esser con loro in cielo fratelli e compagni (T.)

<sup>(2)</sup> Cuità. Contato, narrato. (T.)

<sup>(3)</sup> Suggerir.

<sup>(4)</sup> A provo Deo. Quanto è appresso, o vicina a Dio — Dante — Danne un de' tuoi a cui noi siamo a provo. (T.)

<sup>(5)</sup> Le stampa dell'Ozanam aveva ne' la flor, ma sembrami costrutto più naturale il dividere così il ne del codice, e intendere non è. E n'è per non è è tuttor vivo fra noi nella formula interrogativa N'è vero? o N'è? che vagliono non è vero? (T.)

<sup>(6)</sup> Non lo metto in dubbio.

<sup>(7)</sup> No el mº è cost en viso ec. Non mi pare, ma lo so di certo. (T.)

<sup>(8)</sup> Bell' à la faza. La stampa prima ha bella la faza; ma non mi ci par dubbio che dee sciogliersi così. (T.)

- Sempro mai l'aora, e sempro mai la enchina, Segundo ke ne cuita (1) una raxon divina, Cantando enanzo si sempro: « Salve Regina, Alma Redemptoris, Stella matutina (2).»
- E poi canta una prosa de tant' e tal natura Davanzo Jesù Cristo e la soa Mare pura, Ke nuia cosa è el mondo, uè om, nè creatura; Ke ve'l poes cuitar in alcuna mesura.
- Ke'l canto è tanto bello, senza nexun mentir, Ke cor nol pò pensar, nè lengua proferir; E solamente quigi lo pò cantar e dir Ke'l uoso' (3) en questa vita, virgini a Dee servir.
- Dondo quella dona tant'è zentil e granda, Ke tuti li encorona d'una nobel girlanda, La quala è plu aoiente ke nè moscà, nè ambra, Nè züo (4), nè altra flor, nè rosa de campagna.
- E per onor ancora del'alta soa persona, Quella nobel pulcella ke en cel porta corona Destrer e palafreni tanto riochi ge dona, Ke tal ne sia en tera, per nexun dir se sona.
- Kè li destreri è ressi, blanci è li palafreni, E corro' plui ke cervi, nè ke venti ultramarini, E li strevi (5), e li selle, l'arzoni, e an' (6) li freni È d'or e de smeraldi, splendenti, clari et fini.
- E per complir ben zo k'adexo (7) a gran Baron, La Donna si ge dona un blanco confanon (8), Lo qual porta figura ch'ell'è en tentation, Li à vezù Satan, quel perfido lion.
- (4) Cuita. Invoglia, intalenta, mette loro in pensiero. (T.)
- (2) Dante, Paradiso, XXXII.
  - B quell'amor che prime li discese Cantando Ave Maria gratia plena, Diananzi a lei le sue ali distese.
- (3) L'usarono.
- (1) Zuo. Forse Ziio, giglio. (T.)
- (5) Street. Speroni, sproni. (T.)
- (6) An' li freni . Anche i freni . (T.)
- (7) Ciò che s'addice a gran baroni.
- (8) Confanon. Gonfalone (T.)

### DE JERUSALEM COELESTI

Quisti è li cavalieri ke ve cuitai davanzo (1), Ke en conspectu de Cristo canta dolze canto, K'è dal Pare, e dal Fiolo, e dal Spirito Santo, En cel dai a la Dona, per starge sempro enanzo.

Dondo porà quelor tegnirse ben biai, Li quali farà quel ovre dond' igi sia acompagnai Cum li Santi del cel, k'è de flor encoronai, Per servir a cotal Dona d'avanzo sempro mai.

Què ve doe (2) tanto dir e tanto prolongar (3)?

Nexun om è el (4) mundo c'un tal poes cultare (5)

S' el no è Jesù Cristo, e'l so dolze Pare,

Lo ben k' avrà quelor ke là sù à abitar.

Or ne pregemo tuti la Vergene Maria, Ke enanzo Jesù Cristo per nui sempre sia, Ke la n'apresto lasù celeste albergaría Quando la vita nostra qui lo sarà complia.

- (1) Ve cuitai davanzo. Vi contai dienzi. (T.)
- (2) Qui vi debbo.
- (3) L'Ozanam spiegava Qui vi debbo tanto dire, e in fine del verso poneva punto fermo. Parmi per altro che debba mettersi punto interrogativo (aospensivo) e spiegarsi Che vi debbo tanto dire, e tanto andare in lungo? il che è più vero e più naturale, essendo modo usitatissimo di chi viena a conclusione di qualche narrazione di maraviglie; e risponde al Quid plura? de Latini (T.)
  - (4) El qui e in altri simili vale En el, in el, nel. (T.)
  - (5) Che possa contare un tal bene.

# DE BABILONIA CIVITATE INFERNALI

### ET EJUS TURPITUDINE;

#### QUANTIS PENIS PECCATORES PUNIANTUR INCESSANTER.

- A l'onor de Cristo, segnor e re de gloria, Et a terror de l'om, cuitar voio un'ystoria, La qual spese flae ki ben l'avrà in memoria, Contra falso enemigo ell'à far gran victoria.
- L'istoria è questa, k'eo ve voi dir novella De la cità d'inferdo, quant'ell' è falsa e fella, Ke Babilonia magna per nomo sì s'apella, Segundo ke li sancti de parla e de favella (1).
- Ma poi ke vi v'entendrì lo fato e la raxon, Com ell'è fata dentro per ognuncana canton, Forsi n'avrì trovar da Deo algun pardon De li vostri peccai per vera pentixon...
- E zò ke ve vò dir, prendive guarda e cura, Ke le serà parole dito soto figura (2),
- (1) De parla ec. Ne parla e ne favella. Vedi la nota 9.
- (2) Dante Inf., IX.

O voi, ch'avete gl'intelletti sani, Mirate la dottrina che s'asconde Sotto il velame delli versi strani. De le quale eo ve vogio dir una seriptura, Ke da lezro e da scrivro ve parà molto dura (1).

La cità è granda, e alta, e longa e spessa (2), Plena d'ogna mai e d'ognuncana grameza.

En lo profundo de l'inferno si è colocaa:

De raxa (3) e de solfero sempre sta abraxaa.

Se quanta aqua è'n mare entro ge fos' zetaa,

Encontinento ardria, sicome cera colaa.

Per mezo ge corro aque entorbolae,
Amare plui ke fel, de veneno mesceae (4).
D'ortige e de spine tut' è circumdae (5),
Agute cum cortegi, e tagia plu ke spae.

Soyra la cità è fato un celo reondo,
D'azol e de ferro, d'andranego e de bronzo (6);

(1) Inferno, VIII.

Le mura mi pares che ferro fosse.

• Inferno XVIII.

Luoge è in Inferno detto Malcholge
Tutte di pietra e di color ferrigno
Come la cerchia che d'intorno il volge ec.

(2) Dante, Inferno, I.

E quanto a dir qual era è cosa dura Questa selva selvaggia e aspra e forte, Che nel pensier rinquova la paura.

(3) Inferno, VIII.

S'appressa la città che ha nome Dite Co gravi cittadin col grande stuolo. . . . maestro, già le sue meschite Là entro certo nella valle cerno.

- (4) Rawa . Ragia, resina . (T.)
- (5) Inferno, XIV.

La dolorosa selva l'è ghirlanda Intorno, come il fosso tristo ad essa.

(6) Inferno, XIII.

Che da nessun sentiero era segnato.

Non frondi verdi, ma di color fosco:

Non rami schietti, ma nodosi c'avelti:

Non pomi v'eran, ma stecchi con tosco.

De saxi e de monti tuta muraa d'entorno Azokè 'l peccaor zamai no sen retorno.

E sovra si è una porta cumi quatri guardian (1), Trifon, e Macometo, Barachin, e Sathan, Li quali è tanto enovisi (2), e cradeli, e vilan, Ke dolentri quelor ke g'andarà per le man!

Ancor su la porta si è una torre molto alta, Su la quala si stà una scaragualta (3); La quala nul om ke sia, zamai lagar trapessa, Per tute le contrace ke li venir nom faza.

E ben è fera cousa, e granda meraveja, K' ella non dormo mai, mo tuto 'l tempo veja; Fasando di e noito al nortenar ensegna. K' igi no laxo andar la soa zento remenga.

E po' da l'altro parto sempre ge dis, e cría: « Guardai ke entro vui no regno felonía. « Tegnì seraa la porta, e ben li guai, e la via: « Kè de la vostra zente nexun sen scampo via.

- « Mo chi vignirà a vui, com' el fos un gran conto, « Encontra ge corro cum molto alegro fronto. « La porta ge sia averta, e abasao lo ponto, « E poi el met'en cità cum canti, e cum triumpho.
- « Mai el rè Lucifer sì lo fai a savir « A zò se per caso de farge preveir (4): « D' un tenebroso logo là el deba zaser, « Segundo k' el à fato el merito d'aver . »
- O misero, cativo, dolento, malecto Quelui k'a tal onor là dentro sirà meso! De vui no voio dir; mo co' ben ge'l prometto Ch' eo no de' lo laudar, s' el no se lauda el steso....
- (4) Inferno, VIII. I'vidi più di mille in su le porte Dal ciel piovati . . . .

(2) Invisi.

- (3) Soaragualta. Scolta, Sentinella (T.).
- (4) Inferno, VII. Pape Satan , Pape Satan Aleppe e i versi che seguono.

K' el no serà la dentro unea tanto tosto; Cum<sup>r</sup>igi g' à ligar le mane e li pee, poi el doso. E poi l'apresentaro a lo re de la morto; Senza remission batandolo molto forto.

Lo qual si s' à far veniro un perfido ministro Ke l' à mettro in prexon, segundo ke l' è scrito. En un pozo piui alto ke 'l cel n' è da l' abisso, Per esro li tut' ore tormentao et afficto.

La puza è si granda, ke n' exo per la boca (i); C' ae volervel dir seria negota:

Ke milo meia e plu de la longa se sento La puza e lo fetor che dentro quel pozo enxo.

Asai g'è lazò bisse, ligori, roschi e serpenti, Viperi, e basalischi, e dragoni mordenti (2). A cui plui ke rasuri taia Ie lengue e li denti, E tuto'l tempo mania, e sempre fa molenti.

Li è li dimoni cum li grandi bastoni, Ke ge speza li ossi, le spalle e li galeni; Li quali cento tanto plu è nigri de carboni (3), S' el non mento' li diti deli santi sermoni.

(1) Inferno, XI. .

E quivi, per l'orribile soperchio Del pazzo che l'orrendo abisso gitta, Ci raccostammo dietro ad un coperchio

(2) Inferno, XXIV.

E vidivi entro terribile stipa
Di serpenti, e di si diversa mena,
Che la memoria il sangue ancor mi scipa.
Più non si vanti Libia con sua rena,
Che se chelidri, jaculi e farée
Produce, e censeri con anfesibena;
Nè tante pestilenzie nè si ree
Mostrò giammai con tutta l' Etiopia,
Nè con ciù che di sopra il Mar resso èc.

(3) Inferno, XXI.

E vidi dietro a noi un diavol nero,

Correndo, au per lo acoglio venire.

Tant'à orribel volto quella crudel compagna, Ke l'uon (1) ave plu plaser per valle e per montagna Esro scovai de spine da Roma enfin en Spagna, Enanzo k'encontrarne un soi en la campagna.

Ki zeta tut'ore, la sera e lo doman, E ora per la boça gribel (2) fogo zamban: La testa igi à cornua, e pelose è le man; Et urla como luvi, e baja como can;

Ma poi che l'omo è lì, e igi l'à en sua cura, En un'aqua lo meto k'è di sì gran fredura, Ke un dì ge pare un ano, segundo la scriptura, Enanzo k'eli el meta en logo de calura (3).

K quand' ell' è al caldo, al fredo el voravo esro, Tanto ge par el dur, fer, forto ed agresto.

Stazando en quel tormento, sovra ge ven un cogo, Zoè Bazabù, de li pejor del logo (4), Ke lo meto a rostir, com' un bel porco, al fogo, En un gran spè de fer per farlo tosto cosro.

. . . . . . . . .

E po prendo aqua, e sal, e colusen, e vin, E fel, e forte asco, e tosego, e venin;

(1) Von per uom.

(2) Pare che sia scritto « Erubel : » forse da « Ruber. »

(3) Inferno, XXXII.

vidimi davante
E sotto i piedi un lago, che per gièlo
Avez di vetro e non d'acqua aembiante.
Non fece al corso suo si grosso velo
Di verno la Danoja in Ostericchi,
Nè'l Tanai là sotto 'l freddo cielo,
Com'era quivi

Livide insin la dove appar vergogna

Eran l'ombre dolenti nella ghiaccia,

Mettendo i denti in nota di cicogna.

Ognuna in giù tenea volta la faccia:

Da bocca il freddo, e dagli occhi il cor tristo

Tra lor testimonianza si procaccia.

(4) Inferno XXI. XXII. Qui l'autore cita i Canti presenti perche in essi è ricordata alcuna scena comica del genere di questa di Giacomino. (T.) E sì ne faso un salso ke tant è bon e fin, C'a ognunca ma'cristian sì guardò el Re divin.

- A lo Re del Inferno per gran don lo trameto; Ed elo el meto dentro, e molto cria al messo:
  - E no ge ne daría (zò diso) un figo seco,
  - K'è la carno crua, e'l sango è bel e fresco.
- « Mo tornagel endreo viazamente tosto,
  - « E dige a quel fel cogo, ke'l no me par ben coto,
  - « E k' el lo debia metro cum lo cavo zò stravolto (1)
  - « Entro quel fogo c'ardo sempre mai, zorno e noito.
- E stretamente ancor dige da la mia parto,
  K'el no mel mando plui, mo sempre li lo lasso.
- E zò k' el ge manda, no ge desplasel miga, Mai en un fogo lo meto, c' ardo di sì fer guisa, Ke quanta zent è al mundo, ke soto lo cel viva, Ne poría amorzar sol una faliva.
- Mai no fo vezu, ne mai no se vera, Si grando, ne si fer, cum quel fogo sarà: A oro, ne argento, ne castel, ne cità, Non à scampar quelor k'en li peccai morà.
- Lo fogo è sì grando, la flama e la calura, K'el no se pei cuitar nè lezros'en scriptura. Nuio (2) splendor el rendo (tal è la sua natura), Mo negro, e puzolento, e pien d'ogna sozura.
- E siccom'è niento a questo teren fogo Quel k'è depento en carta, nè 'n mur, nè 'n altro logo;
- (1) Inferno, XIX.

I' vidi per le coste e per le fendo Piena la pietra livida di fori

Fuor della bocca a ciaseun soperchiava D'un peccator li piedi, e delle gambe Infino al grosso, e l'altro dentro stava. Le piante erano accese a tutti intrambe ec.

(2) Nullo.

Così seravo questo, s' el à quel fogo aprovo, De lo quaí Deo ne guardo k' el no ne possa nosro (i)!

- E sicom' entro l'aigua se norisse le pissi, Così fa en quel fogo li.... (2) maleiti, Ke a li peccaori k'è sì là dentro misi, Mania i ochi, e la bocca, le coxe e li gariti.
- Lì cria li diavoli tuti a summa testa (3):

  « Astipa, astipa fogo! Dolenti ki n'aspeta! »

  Mo ben dove saver en que' modo se deleta

  Li miser peccaor c'atendo' cotal festa.
- L'un diavolo cria, l'altro ge respondo, L'altro bato ferro, e l'altro cola bronzo, Ed altri astizza'fogo, e altri corro'entorno, Per dar al peccaor rea noito e reo zorno.
- E a le perfine de dreo si enso un gran vilan, De lo profundo d'abisso, compagnon de Satan, De trenta passa longo, con un baston en man, Per beneir scarsella al falso cristian.

Digando ad alta vox: « ognun corra al guaagno,

- «Ke no porta mo'l' tempo k'algun de nui stea en danno:
- « E ki no g'à vengniro, segur sea de malanno
- «No sen dea meraveia, s'el n'ha cogir en danno.»

Tuti li diavoli respondo' - « sia, sia!

- · Quest' è bona novella, pur k'ella tosto sia!
- « Tu andarai enanzi per esro nostra guia:
- « Mai aia la persona ke g' à far coardia ! »

Pur de li gran diavoli tanti ne corro en plaza, Ke quigi da meza man non par ke se ge faza:

(1) Purgatorio, XXVII.

Come fui dentro (al fuoco) ia un bogliente vetro Gittato mi sarei per rinfressarmi, Tanto er'ivi lo noendio senza metro.

No ne possa nosro, vale Non ci possa nuocere.

- (2) Si legge nel codice hmi, ma con segno che denota error del copista: forse dimon.
- (3) Inferno, XXI, XXII. E così qui si ricordano questi canti dove si narrano atti e parole simili di diavoli (T.)

Criano zascaun: « amaza, amaza, amaza! » Zà no gne po scampar quel lar, falsa capa.

Altri prendo' baili, altri préndo' rastegi, Altri stizo de fogo, altri lance e cortegi: No fagi forza en scui, nè 'n elmi, nè capegi; Pur ki aba manare, zape, forke e martegi.

Tant' egi crudel e de mal' a far usai, Ke l' un n' aspeta l' altro de quigi malfaai: Ki enanzi ge po esro, quigi è li plu biai, Lorando como cani k' a la caza è faitai (1).

Ma pensa'l cativo, ke volo ensir de zogo, Quand'el tanti diavoli se ve'corir da provo: Kè om per meraveia no ne roman nel logo, Kè no ge corra drè, criando « fogo, fogo! »

Così forzando tuti tanto fero' remor,

Ke pur quel sol seravo gran pena al pecaor.

Se l' un diavolo è reo, l'altro è molto pezor;

E Deo abata quel ke là dentro è mejor!

Nè 'l meior, nè 'l pezor, no vol eso decerno, Ke tuti sun diavoli e ministri de l' inferno. Altresì, bel (2) l' istà com' igi fa l' inverno: lgi tormenta l' omo en quel fogo eterno.

Quelor ke 'n quel afar se trovarà li plu rel, En mezo la cità si post' è li soi sei (3): Tuti li altri l'aora, com' igi fose Dei; Staganto enginochini davanzi li soi pei.

Dondo zascaun ne prendo' voia granda

De far mal quant'e'pò, ne unca se sparagna.

Perzò lo cativello duramente se lagna,

Quand el se ve de cerca star tanta zente oagna;

(4) Inferno, XIII.

Dirietre a lore era la selva piena Di nere cagne, bramose e correnti, Come veltri ch' usciaser di catena.

- (2) Bel l'ista per ben l'ista.
- (3) Sei, Seggi.

Li qual per mè la faza orribelmentre el mira, E man ge meto en testa, e in terra lo tira. Quelor kè g'è da lungi, a pro'esro desira, En lui cum gran furor per complir soa ira.

Altri ge dà per brazi (1), altri ge dà per gambe, Altri ge spezza li ossi cum baston e cum stange: Cum zape, e cum baili, cum manare e cum vange, Lo corpo g'emplo'tuto de plage molto grande.

En terra, quasi morto, lo tapinello si cazo; No g'è valso planzro, ke pezo igi ge faso, Al col ge zeta un lazo, e un spago entro'l naso, E per la cità tuta, hatando si lo trasso.

Dondo lo peccaor en l'ora se despera D'aver plui perdonanza da quella zente fera; Mo pena sovra pena, fogo et proson crudela, Da quell'ora enanzo, d'aver aempre 'l spera.

Perzò, ge fos meïo a lo misero cativo Esro mill'ore morto ke pur una sol'ora vivo (2): K'el non à li parenti, ne proximo amigo, Lo qual zoar (3) ge possa tanto ke vaja un figo.

Mo cotal derisione come v' ò' mo' cuitae,

De si fa quella zente al di spese fiae,

Digando l' un a l'altro: « Oh l' ha bem miritae,

« Aveso en la soa vita l' ovre de Deo amae! »

Mo' vegnù è lo tempo dond' el è enganao En lo qual zamai plu be' no se farao

Lo filo encontr' al pare spese volte se tenzona, Digando: « El Signor Deo, ke'n cel porta corona, « Te maleiga, pare, l'anema, e la persona!

(1) Inferno, XXII.

Disse: e presegli 'l braccio col runciglio Sì che, stracciando, ne porto un lacerto.

(2) Inferno,

Che la seconda morte ciascun grida . (T.)

(3) Giovar.

- « K'enfin k'eo fui el mondo, tu no me castigasi;
  - · Ma en lo mai maior tu sempro me confortast,
  - « E poi l'or e l'argento tu me lo concostasi.
  - « Dund' eo ne sun mo' meso en molto crudeli braci:
- « E so, ben me recordo, viazamente e tosto
  - « Tu sì me coreve cum gran bastoni adoso .
  - « Fosso ki 'i 'voleso, o per drito o per torto,
  - « S' eo non confundeva l' amigo e 'i vesin nostro.

Lo pare ge respondo: « O filot maleeto,

- « Per lo ben h' eo te volsi qui lo si sonte messo:
- « Eo n'abandonai Deo e ancora men steso,
- « Toiando le rapine, l'osure, e'l mai toleto;
- « De di e de noto durai de gran desasi,
  - « Per conquistar le roche, le tor, e li palasi,
  - « Li monti, e le campagne, e boschi, e vigne, e masi,
  - « Azò k' en la toa vita tu n' avisi grand' asi ...
- · Tanto fo'l penser, e tanta la toa briga.
  - « Bel dolzo filol, ke Deo te maleiga!
  - « Kè del povro de Deo, za no me 'n sovegniva
  - « Ke de famo e de seo for per la stra' moriva.
- « Mo' ben ne suntro! (1) mo' aparvo folo e mato;
  - « K' el no me val niento lo plangro e lo debattro,
  - « K' eo no sia ben pagao de tuto per afato,
  - « De tal guisa monéa ke l' un val plù de quatro (2) » .

La pugna è ente lor sì granda e sì forta, Come s'aves' zurà entrambi dar la morto; E s' el' poes l' un l' altro dar de morso, El' ge maniaría lo cor dentro 'l corpo (3).

Le pene è si grande de quel fogo ardento, Ka s' aves' boche millo o cincocento,

- (1) Non si legge bene: forse suntro per sono.
- (2) Purgatorio, XI.

. . cotal moneta rende

A soddisfar chi è di là tropp'eso .

(3) Inferno, XXXIII.

Quand' ebbe detto ciò, con gli ocohi torti Riprese il teschio misero co'denti, Che furo all'osso come d'un can forti. Li quale di e note parlase tuto 'l tempo, Eo dir nol porla: no dubitar niento.

Ke queste non è fable nè diti de buffon. Jacomin da Verona, de l'ordeno de' Minori, Lo copula de testo, de glose e de sermoni.

Mò a sai, avientes de le bone raxon (i); Or ne pregemo tuti c'a quel ke ves el sermon, Evvi (2) k'entes l'ave cum gran devotion, Ke Cristo e la soa Mare gen renda guierdon!

(4) Mo a sai, avientes de le bone razon. Così è stampato nell'Ozanam; ma des leggersi forse e senza forse, Mo asai avi entes, cioè Ora assai avete inteso. (T.)
(2) Evvi k' entes l' ave, così è stampato, ma è da leggere E vi ke 'ntes l' avè, cioè E voi che inteso l'avete. (T.)

PEOCH DOS

Come l'Ozanam stampo, quasi per compimento al suo libro, il Cantico del Sole attribuito a s. Francesco, e il Lamento di Cristo del B. Jacopone, così credo mio debito il ristampare que' due componimenti, acciocche nulla manchi di quel che si trova nell'opera di lui.

• • • •

# SAN FRANCESCO

# CANTICO DE LE CREATURE,

COMUNEMENTE DETTO

### DE LO FRATE SOLE (1).

- Altissimo omnipotente bon signore:
   Tue son le laude, la gloria et l'onore,
   Et ogni benedictione:
   A te solo se confano:
   Et nullo homo è degno di nominar te.
- Laudato sia Dio mio signore
   Cum tutte le tue creature,
   Specialmente messer lo frate Sole:
   Lo quale giorna et illumina nui per lui,
   Et ello è bello et radiante cum grande splendore:
   De te, signore, porta significatione.
- Laudato sia, mio signore, per sor luna et per le stelle:
   In celo le hai formate clare et belle.
- Laudato sia, mio signore, per frate vento,
   Et per l'aire et nuuolo et sereno et omne tempo:
   Per le quale dai a le tue creature sustentamento.
- Laudato sia mio signore per sor aqua:
   La quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

<sup>(1)</sup> Ristampando accuratamente la edizione di Colonia, mi son provato a spezzare alcuni versi di questo Cantico per meglio fare spiccar la rima e le assonanze che nelle poesie antichissime tengon luogo di rime (Nota dell' Ozanam).

- 6. Laudato sia, mio signore;
   Per frate foco, per lo quale tu allumini la nocte:
   Et ello è bello et jucundo et robustissimo et forte.
- Laudato sia, mio signore, per nostra matre terra:
   La quale ne sostenta et guberna,
   Et produce diuersi fructi et coloriti fiori et herbe.
- 8. Laudato sia, mio signore,
  Per quelli que perdonano per lo tuo amere,
  Et sosteneno infirmitate et tribulatione:
  Beati queli que sostenerano in pace:
  Che da ti altissimo serano incoronati.
- 9. Laudato sia, mio signore, per sor nostra morte corporale : Da la quale nullo homo viuente pò scampare . Guai a queli que more in peccato mortale : Beati queli que se trouano ne le toe sanctissime voluntate : Che la morte secunda non li porà far male .
- 10. Laudate et benedicite mio signore et regratiate : Et seruite a lui cum grande humilitate .

. ക്കൂരുക്കു

# **JACOPONE**

# CHRISTO SI LAMENTA

## DELLA SPOSA ANIMA.

### ANGELI.

O Christo onnipotente Oue siete inuiato? Perche poueramente Gite pellegrinato?

### CHRISTO.

١,

- 2. Vna sposa pigliai,
  Cui dato haggio 'l mio core:
  Di giole l' adornai
  Per auermene onore:
  Lassommi a disonore,
  E fammi gir penato.
- Jo si l'adornai
   Di gioie et d'onoranza;
   Mia forma le assignai,
   A la mia simiglianza,
   Hammi fatta fallanza,
   E fammi gir penato.
  - Ne lo mio piacimento:

    De la celeste gloria

    Glie diei lo intendimento;

    Et volontà nel centro

    Del cor gli ho miuiato.

- 5. Poi glie donai la Fede,
  Ch' adempie intendanza;
  A sua memoria diedi
  La verace speranza;
  - La verace speranza; Et caritate amanza Al voler ordinato.
- 6. Acciochè l'essercitio
  Auesse compimento;
  Il corpo per seruitio
  Dieiglie per ornamento:
  Bello fu lo stromento,
  Non l'auesse scordato.
- 7. Accioche ella auesse
  In che se exercitare;
  Tutte le creature
  Per lei volsi creare;
  D'onde mi deuea amare
  Hammi guerra menato.
- 6. Accioche ella sapesse
  Come se exercire:
  De le quattro virtuti
  Si la volsi vestire:
  Per lo suo gran fallire
  Con tutte ha adulterato.

### ANGELI.

9. Signor, se la trouiamo,
Et vuole ritornare,
Vuoi che le dicamo,
Che glie vuoi perdonare;
Che la possiam ritrare
Del pessimo suo stato?

#### CHRISTO.

Dicete a la mia sposa,
Che deggia riuenire:
Tal morte dolorosa
Non mi faccia patire:
Per lei voglio morire,
Si ne so innamorato.

41.

Con grande placimento,
Faccioglie perdonanza;
Rendoglie l'ornamento;
Doneglie mia amistanza;
Di tutta sua fallanza
Si mi sarò scordato.

### Angeli.

12.

O alma peocatrice,
Sposa del gran Marite,
Com' iace la esta fece.
Il tue volto polito?
Com' hai da lui fugito
Che amor tal t' ha portato?

#### ANIKA.

13.

Pensando nei suo amore Si so morta et confusa: Posemi in grande onore Or in che son retrusa? O morte dolorusa Como m' hai circondato?

#### Angeli.

14.

O peccatrice ingrata,
Ritorna al tuo Signore:
Non esser disperata;
Che per te muor d'amore:
Pensa nel suo dolore,
Qual' l' hai d'amor piagato.

#### ANIMA.

45.

Forsi, io hauendol si offeso, Ch' ei non mi riuorria: Haggiol morto e conquiso, Trista la vita mia! Non saccio oue mi sia, Si m' ha d'amor ligato.

#### Angeli.

46.

Non haver dubitanza De la recettione. Non far più dimoranza, Non hai nulla cagione: Clame tua intentione Con pianto amaricato.

#### ANIMA.

**17.** 

O Christo pietoso,
Oue ti troui amore?
Non esser più nascoso;
Che moie a gran dolore.
Chi-vide il mie Signore?
Narrel chi l' ha trousse.

#### Angeli.

18.

O alma, noi el trouammo Su nella Croce appiso. Morto lo ci lassammo Tutto battuto e alliso: Per te morit s'è miso; Caro t'ha comparato.

#### ANIMA.

19.

E io comenzo ii corrotto
D' vn acuto dolore.
Amor, et chi t' ha morto?
Se' morto per mio amore.
O inebriato amore,
Ove hai Christo inalzato?

Libro IV, Cantico sesto.

### CANTICI SPIRITUALI

DEL

### BEATO UGO PANZIERA DA PRATO

--++>300cc+--

Allorche domandai all'Ozanam facoltà di tradurre il suo libro, ed egli assentiva con lettera cortese ed amorevole se mai ne fu scritte, mi disse tra le altre « Finalmente ella riem-« piera un vuoto non lasciatomi riempiere dalla inferma sani-« ta, venendole fatto di procacciarsi certe poeste inedite di « Ugo da Prato, cognominato della Panziera, missionario fran-« cescano in Tartaria verso il 1307. Tali poesie si leggono « in un manoscritto della biblioteca Chigi (ced. 577), e son « ricordate dal Wadding Script. Ordin. Minor. pag. 226. Si fat-« te aggiunte suppliranno alla insufficienza delle mie investi-« gazioni : le renderan meno indegne del traduttore e dell'edi-« tore: più gradite alla gente; ed a me graditissime, che po-« trò cavarne buon profitto ». Aveva poscia raccolto parecchie notizie intorno al beato Ugo Panziera, ed apparecchiavasi a farmene un disteso per mandarlo innanzi ai cantici, quando il male aggravo di maniera che più non potè attendere al fatto, e la morte ce lo rapi dopo non molti giorni. A queste notizie per tanto non potutemi fornire dall'Ozanam, penso di dare buono scambio con quanto ne scrive Cesare Guasti nella Bibliografia pratese, n.º 239; e ciò scuserà bene in tal materia ogni altro mio ragionamento. Ecco le parole del Guasti: « Dice il « Wadingo, cronista dell' ordine francescano, che essendo al

« secolo il nostr' Ugo st addettorò in teologia: fattosi poi mi« norita, vi volle per umiltà viver laico, tenendo per peni« tenza una panziera di ferro a carne, donde fu chiamato
« Panciera o Panziera. Ma è ella forse più ingegnosa che vera
« questa asserzione? Fatto sta che il continuator del Wadingo,
« Giacinto Sbaraglia, ebbe sospetto che quel nome gli venisse
« dalla famiglia, e non punto dalla corazza portata per cagion
« di penitenza. Di questo però vedremo le ragioni nella prefa« zione che, a Dio piacendo, farò precedere alla ristampa dei
« Trattati, dei quali sto adesso ragguagliando le varie edizioni
« ed i codici. — Chi dice che morisse nel 1322; lo Sbaraglia
« verso il 1330: e mort in Tartaria, dov' era passato nel 1307
« con degli altri frati a predioarvi la fedæ di Cristo. E la let« tera a' fratelli del ceppo di Prato è data di quelle parti ».

« CANTICI SPIRITUALI . - Fra quegli di vari . Firenze , 1578 . « Fin qui non mi è bastato l'animo di vedergli » .

« Cantico. — Nel tomo III dei Comment. della volg. poes. « del Crescimbeni. Còmincià: « Si fortemente son tratto da-« more »; e lo tolse dalla Chigiana, cod. 577, dov' è chiamato « Guido. Qualche buona lezione ne ho avuta dal codice già « gaddieno or laurenziano 29, pluteo 90, pag. 158. »

« Cantico. — Fra i codici Rediani non registrati in catalogo, « nella Laurenziana . Comincia : « O Cristo amor diletto, in te « sguardando » .

Resta ora ch' io dica di che codici mi son servito io per la stampa di questi cantici. I due primi Si fortemente son tratto d'amore, e O Cristo, amor diletto, in te sguardando, gti ho copiati da un prezioso e fedel codicetto dello scorcio del sec. XIV, posseduto dal signor Cav. Conte Alessandro Mortara, ed ho pur tenuto a riscontre il codice laurenziano. Gti altri due poi Dilecto Gesti Cristo, e Ardenti d'amore gli ho copiati dal codice palatino 168, del sec. XIV, descritto dal cav. Palermo al n.º 805 della sua insigne opera intitolata I manoscritti palatini di Firenze.

### CANTICO I.

Sì fortemente son tratto d'amore De Jesu Redentore Ch' i' mi ce sento tutto trasformato.

Tarasformato son or di presente,
Me traslatando nell'amor divino:
Per un foco d'amore molto ardente
Stato prendo d'alto seraphino,
Et radiato son si altamente
Che me risolvo in un cherubino
Cognoscere matutino qual s'intende,
Et Christo me riprende
Perch'i'non grido quanto m'à amato.

Amato m' ai d' un amor si forte
Che non è homo che i podesse dire.
Tu descendesti de la real corte
Desiderando te di me vestire:
Per darme vita desti a te la morte.
Jesu, come il volesti sufferire!
La vita far morire ben fo folifa,
Et ben fo gran pazzía
Amarmi d' un amor si smesurato.

Smesurato per me tormentasti
Et io sì volglio pur delectatione:
Pover e servo esser tu amasti
lo libertade e possessione:
Con gran dilecto te vituperasti
A me è pena la confusione,
E consolatione i' vo cherendo
Et la Croce fugendo;
Et tu per me, Jesù, se' cruciato.

Cruciato fosti si penoso
Ch' i'non l'entendo se non infernale:
Beato essendo, eri doloroso
D'onni peccato ch'è detto mortale.
Quell'amor, Jesù mi'amorose,
Sì me farà in te celestiale;
Et sirò inmortale te amando.
D'onferno fo'l mi'bando (4),
Ma del tuo sangue so recoperato.

Recomperato so per te, diletto,
O re eterno, alta majestade,
Te contenplando t'ò quasi sospecto:
Speculando tua humilitade
Forza nè senno non par, ma difetto,
La deità vestire humanitade.
Increata pietade, che pensasti?
Sì de me te pigliasti
Che viddi Christo per me gir passato.

Inpassato tu se' per mi'amore,
Et i' t' offendo pur al più potere:
Ben me tenesti di grande valore
Si tormentasti te per me volere:
In creatura par bel creatore,
Chè la derrata de' 'l prezzo valere.
Gesù, lo tu' savere fu si pio
Prezzo chiamare Dio.
Cotal tenore non fo mai pensato.

Pensat' ò che più pazzo paresti
Che creatura che mai fosse nata:
Al mi' parere te non conoscesti
Sì fatto prezzo dar per me derrata.
Jesù, che per sposa mi volesti,
Et i' vivo di te innamorata.
Carità increata, che farabbo?
Di te impazzirabbo:
Amor superno, tu'l m' ai insegnato.

Ensegnato m'a Jesu ad impazzare, Et d'altro senno non mi dai dottrina; Et vol ch'i'lassi quanto poss' amare,

<sup>(4)</sup> Ebbi, cioè, bando d'inferno, Fui condannato all'inferno. (T.)

Dicendo ch' i' cominci da me 'mprima:
Per farme tucto pazzo deventare,
Sì dice: Guarda me, luc' è divina
Pazzia sì fina: so a chi ce nasce
Di me senpre se pasce
Se'n tal pazzia sirà lor conventato.

Conventarmi volgi' io solennemente
Nella pazzía del mi' Salvatore:
Merediana luce resplendente,
Pazzía de Christo lucido splendore
In te so fatto pazzo di presente;
Chè'l mi' saver sempre fo errore:
Or prego ongo' amadore, per cortesia,
Chè 'l troppo senne sempre el à 'ngannate.

# CANTICO II.

O Chisto, amor dilecte, to sguardando Languisco amando et faime consumare.

Languisc' amand' e faime consumare:
Quando di te pigliar già me rimembro
Una dolcezza me sento creare
Che fa dolzor gustar ad onni menbro.
Poi sento lo mi' core alto levare,
Sovr' onni ciel passar a cui rimembro,
Ciò è Christo, cui tengno nelle braccia
A contemplar m' avaccia et a danzare.

A danzar m' inflammo tucto quanto
Com' io 'n questo canto v' ò a mostrare,
Ch' i' ball' e cant' e rido con gran pianto:
Tucto quanto mi sento trasformare
Quando 'l dilecto soprabonda tanto
Che per amor fa canto risevare:
Tant' è 'l mi' core nell' amore eterno,
Che non posso d' onferno dubitare.

Non posso de l'onferno aver paura
Tale speranz' ò pura nella mente:
Nel Creatore ho posto la mi'cura,
Ogn'altra cosa m'è scura lucente,
Et so levato mondo di bruttura:
Ben è sopra natura tal presente.
Tutto quanto mi sento già salito
L'anim'e'i corpo unito in Dio gustare.

Gustar mi fa di se'l diletto Christo, Sì ch' i' più tristo non mi posso fare: Lu' contenplando con lo core asisto Com' i' l' avesse visto in cielo stare: Et ardemi d' un fuoco d'amor misto Tanto che pen' aquisto in contemplare, Et son 'n un grado più alto levato Dal Crucifixo andato a giocundare.

Perch' ebbi Christo merte nel mi' core Si'l piansi con dolore amaramente: Pensavalo piangend'a tutte l' ore, Dentr' e di fuore lo vedía presente: Tucto era absorto per pena d' orrore Tanto langore portava nella mente: Onde ei m' à largamente proveduto Ch' a pace pervenuto esser me pare.

So pervenuto a pace de diletto
Con grand' affecto per amor languisco,
Chè Christo per sposo m' abb' electo:
Da questo mondo enfecto mi partisco,
Et lui porgo dinanzi al mi' conspecto:
Senz' altro lecto lui concupisco.
Noja m'è tanta gioja a sostenere;
Ma non posso volere disamare.

Non posso disamafe, si m'à legato
Lo innebriato Jesu dilectoso,
Che so 'n un foco tueto trasformato
D' un raggio circundato luminoso.
L' anim' e 'l corpo mi par alterato
Morrabbo 'n tale stato dilectoso,
S' i' vivo 'n questa vita longamente;
Ma credo di presente rinovare.

## CANTICO HI.

Dilecto Giesu Cristo, D'amor per te languisco.

Languisco per amore
Del mio sovran dilecto:
Nella mente et nel core
Lo porto per affecto.
Ardemi d'uno amore
C'a trovar m'à costretto:
Dirò quant'è'l diletto
Quando lo conchupisco.

Concupisco il gioso (sic)
Ognora lui pensando:
Quell'amor gratioso
Per cui mi moro amando,
Che tanto è dilectoso,
Non si diria parlando:
Ciascun lo pruovi amando,
Di nulla vi mentisco

Mentisco veramente,
Ch' io nollo posso dire
Lo dilecto di mente
Ch' esso mi fa sentire:
Giubilando sovente
Fa l' animà rapire:
Sguardando el mio sire
Sopr' ogni ciel salisco.

Salisco in tale altezza Più su null'è trovato; Dinanzi alla bellezza
Di Cristo humanate
Dov' è tutt' allegrezza
Ciascun v' è inamorato:
Sopr' ogni re ornato
Giesu Cristo abellisco.

Abellisco Idio padre
E lo spirito sancto:
Giesù nato di madre
Fu'n carne humana santo:
Dal figlio et dal padre
Procede lo Spirito santo;
Cristo dal padre tanto,
Procede v'averisco.

Averisco per certo
Che Cristo nacque humano;
Dio et homo offerto
Fu dal padre soprano.
Nullo ne sia più incerto
Di lui son dubitiamo
Cristo con corpo humano
In trinitade unisco.

Unisco tre persone
In una deitade:
Per li santi si spone
Com'è la veritade,
Un'essentia si pone
Et Bio in trinitade;
Alta divinitade
La tua corte florisco.

Fiorisco veramente
Con altri flori divini:
Dinanzi a te presente
Son ornamenti fini:
Dirò primeramente
De' santi serafini,
Tanto son d'amor fini
C' a dir non me le ardisco.

Ardisco, ma temendo; Dirò de Cherubini: Vera scienza intendo Ànno da' Serafini, Poi lere i troni vedendo Faume sedie fini. Ta' servidor divini. Pensando revivisco.

Rivivisco et rineve
Per lo divine amore:
Quando cen lui mi trevo
Abracciolo in fervore
Tanto d'amor mi mevo
Che mi si strugge el cere:
Per pema di dolzere
in grande amor transigno.

Transisco inamorato,
Cristo amor rinmembrando:
Tuttor vivo inflammato
Lui sempre contemplando:
Tal colpo m'à donato
Ch'io movo disiando:
Tal morte vo cercando
Che in diletto rivivisco.

Revivisco più gloso (sic)
Tutt' ebrio, giocondo,
Di Gesu dilectoso
Per cui d'amore abondo:
Chiamami di nascoso,
Trami di questo mondo:
Leggier vo sanza pondo
Volentier l'ubinisco.

Ubidisco sovrano
Quando chiamar mi sento:
Con una voce piano
Mi dice: Non sia lento,
Pigliami per la mano
Fammi el comandamento
Del quale, dice, io setisco.

Sitisco te bevendo,
Et sono inebriato:
Io ti chiamo- et attendo

Et èti in cor formato. Nelle braccia avendo T' abbo-disiderato: Sempre ne sto affamato Te gustando rapisco.

Rapisco contemplando:
Astracto alienato,
Vadomi trasformando
Di radii circundato:
Con giubilo cantando
So in estasia levato:
Racto son via andato
Del mondo mi partisco.

Partiscomi ferito
D' un radio d' amore,
Poi torno stabilito
In candido splendore:
Ciaschuno amante invito
Che porti Christo in core,
Laudandolo a tutt' ore:
Di ciò ben v' amonisco.

Amoniscovi, amanti,
Vivete giocondosi:
Vostri cori contemplanti
Sempre stieno amorosi:
Siat'umili in sembianti
Onesti et vergognosi:
Vestr'atti luminosi
A tutti li largisco.

Largiscovi lucenti,
Se di virtù v'ornate,
Acciò ch'a tutte genti
Exemplo di vol diate.
Vivete splendienti,
D'amor vi circhundiate (sic):
Insieme vi trovate
Questo non vi disdisco.

Non disdisco agli amanti La loro raunanza, Da poi che 'n tutti quanti El mondo è în dispregianta. Clasum per amor canti Della sua fin' amanza: Sien tutti freschi a danza Qual non c'entra sbandisco.

•€62€0000

## CANTICO IV.

#### DE BRATO FRANCESCHO ET DELLA SUA VITA.

Ardenti d'amore Li chui cor van danzande San Francesco il mio amore Sempre gite laudando.

Laudando lo gite
Quello santo amoroso:
Gustate et vedete
Quanto è dilectoso,
Francesco giojoso
Primo frate minore
Col caldo d'amore
Vita gia predicando.

Elli predicò vita,
Poi fece sermone:
Li ucelli prima invita
Alla predicatione:
Francesco loro impone
Che laudino lo Singuore
Con canti d'amore
Per l'aria volando.

Li ucelli volaro

Pol che li fu in piacimento,

Et Christo laudaro

Al suo comandamento:

Prancesco era attento Vide a se ubbidire, Et lo suo dolce sire Ne gía sempre laudando.

Cristo Gesù laudava
Gustando sua dolcezza,
Et lui contemplava
In superna altezza,
Francesco d'asprezza
Affliger si volea;
Et sempre piangea
La croce rimenbrando.

La croce amorosa
Nell'anima avea,
Con forma piatosa
In lui risplendea.
Francesco tenea
Lo corpo sempre afficto,
Per la morte di Christo,
La qual gía pensando.

Pensava et plangeva
Jesu innamorato,
Che'n croce vedeva
Meditando chiavato:
Francesco gustato
Avea quella morte
Con crudel pena et forte
Alla Vernia orando.

Orando alla Vernia
Cristo rinmembrava
In una caverna
La dov'egli orava:
Francesco amava
In crose esser chiavato;
Cristo l'à abbracciato
Le sue stimate dando.

Le stimate avesti Del nostro Redentore, Per ciò che volesti Morir per amore: Francesco el suo cimore Teneva innamorato, Poi che fu sengnato A Dio simigliando.

Simile fatto
A Dio onipotente,
In abito e in atto
In virtù splendiente
Francesco humilemente
Se volse sprezzare
Per me' predicare
Virtù operando.

Virtudi operasti
Sopra natura humana:
Sulla fede fondasti
La speranza soprana.
Francesco fontana
Di caritade piena,
La qual virtudi mena
In gratia abondando,

Di gratia fu pieno
E di virtù ornato:
Tre ordini almeno
Nel mondo à ordinato:
Francesco beato,
Tre viti piantasti,
In povertà andasti
Sempre evangelizando.

La vangelica vita
Di Christo à tenuto:
Ad amare tutti invita
L'amor non conosciuto.
Francesco, el tuo ajuto
Ti volemo domandare,
Te volemo seguitare
Il mondo disprezzando.

Sia il mondo sprezzato Per ongni amadore : Sia ciaschuno infiammato Del superno ardore .

### CANTICI SPIRITUALI

Francesco, il tuo amore ·
Per lui trovare m' à costretto;
Tu se' il mio gran diletto
Per chui i' moro amando.

1050 #0000

### S. FRANCESCO

#### NEL BOSCO DI GRECIO

### CANZONE

DEL P. F. FREDIANI M. O. (1)

Nè a te, Grecio ospital, sarà negato Un canto a cui risponda il paradiso; A te, Grecio, beato Per cotanto di cielo almo sorriso. Solo duolmi che ai voli del desio L'ala non regga dell'ingegno mio.

A te la gloria tua maggior non suona Perchè la consolata aura clemente De' colli che corona Ti fanno intorno deliziosamente Bevessero nascendo alme preclare, Per ingegno e per opre a noi più care.

Dopo tante di secoli vicende, Dopo tant' ire cittadine, e tante Empie guerre tremende

(1) Contano le storie francescane come nel 1223 volendo s. Francesco festeggiare colla maggiore solennità che a lui fosse dicevole la memoria del nascimento del Redentore, chiese ed ottenne da Giovanni Veleta, signore del castello di Grecio su quel di Rieti, ogni necessità. La notte pertanto del santo Natale nel contiguo bosco fu cantata la messa sopra il presepio, leggendo il vangelo lo stesso Patriarca. In questo mentre il predetto signore del loco ebbe quivi in visione un vago e gentil bambolino posato in quella greppia, e dolcemente carezzato e abbracciato dal Santo. Ivi stesso dopo la morte di lui fu eretta devota cappella, e innalzato l'altare dov'era il presepio.

D'un popolo diviso e delirante, La fama accenna al fortunato ostello Che consacrò d'Assisi il Poverello.

Alta tacea la notte; e del gelato
Aspro dicembre la terribil bruma
Incombea sul creato.
L'astro soave che la terra alluma
Di modesto splendor, non comparia
Del firmamento per la queta via.

Ma tanto orror quel loco non tenea Ove Francesco a venerar convenne Dell'increata Idea Il mistero più tenero e solenne, Allor che l'Invisibile, Immortale Vestito apparve del corporeo frale.

Splendeva il bosco di puro sereno
Alle faci onde i fervidi credenti
A festeggiar venieno
Il sacro rito umili e riverenti.
Tingeasi in roseo il ciel, siccome allora
Che sul lucido carro esce l'aurora.

E lontana per l'aere un'armonia
Balla turba divota allor s'intese,
Che di soave e pia
Cara giocondità l'alme comprese;
E in estasi divina il cor levato
Trasvolava lo spazio interminato.

D'angeliche sustanze era un drappello
Che letiziante di cielo scendea
Nel benedetto ostello
Ove il divino pargolo giacea,
Ad intonare la canzon giuliva
Che per loro in Betlemme un dì s'udiva.

Chi mi ridice l'amorose ambasce,
O dolce padre, del tuo casto seno,
Quando in povere fasce
Su vil paglia mirasti e poco fieno
Il celeste fanciullo reclinato
Di duo giumenti riscaldarsi al fiato?

E quando vinto dall' ardente affetto,
A lui protese le tremole braccia,
Soavemente al petto
Lo ti stringevi, e mille volte in faccia
Il baciavi, e in que' baci e in quell' amata
Vista stempravi l' alma innamorata?

Oh le care d'amor soavi cose
Che vi parlaste al core in quel momento!
Oh pudiche, oh nascose
Delizie di quel santo abbracciamento!
Come ridir potria lingua mortale
Quel che la mente a concepir non vale?

Bene a ragion se da quel dolce loco
Poi rimovendo con dolor le piante,
Di serafico foco
Tutto acceso negli atti e nel sembiante,
Amore, amore il labbro ripetea,
Nel fronte amor, negli occhi amor splendea.

E non tacque la fama il gran successo; Chè il diffuse per l'italo paese; E dall'umil recesso Il cattolico mondo allora apprese Con annuo rito a ricantar festante La culla che raccolse il divo infante.

Nè fia che sperda mai del tempo l'opra Costumanza che a noi sì cara venne, O che l'oblio la copra Colla folt'ala delle negre penne; Chè il pio ricordo del prodigio arcapo, Siccome il moto, durerà lontano.

• • . 

# INDICE

|                         | -          | -           | -     | -      | -     |        | - <del>D</del> - |       |
|-------------------------|------------|-------------|-------|--------|-------|--------|------------------|-------|
| Avvertimento del tra-   | <b>DUT</b> | <b>FORE</b> | •     |        | •     | •      | ))               | VII   |
| Biografia dell'autore   |            |             |       |        | •     |        | ))               | XIII  |
| NOTE ALLA BIOGRAFIA     |            |             |       |        |       |        | ))               | XXXIX |
| I PO                    | ETI        | FRA         | NCE   | SCAL   | NI    |        |                  |       |
|                         |            |             |       |        | -     |        |                  |       |
| Prefazione dell'autore  | •          | •           | •     | •      | •     | •      | ))               | 1     |
|                         | CA         | PITOI       | io I. |        |       |        |                  |       |
| Della poesia popolare i | n Ita      | lia in      | nanz  | i e da | DO S  | an Fr  | an-              |       |
| cesco                   | •          | •           | •     | •      | •     | •      | ))               | . 11  |
|                         | CA         | PITOI       | li o. | •      |       |        |                  |       |
| San Francesco           |            |             |       | •      | •     | •      | <b>»</b>         | 32    |
|                         | CA         | PITOL       | o II  | ſ.     |       |        |                  | ٠     |
| I primi discepoli di sa | ın F       | rance       | esco  | F      | ra Pa | cifico | ) —              |       |
| San Bonaventura —       | Giad       | comin       | o da  | Vero   | na .  | •      | <b>»</b>         | . 61  |
|                         | C.         | PITOI       | Lo IV | 7.     |       |        | •                |       |
| Il beato Jacopone da I  | odi        |             | •     | •      |       |        | <b>»</b>         | 91    |

#### INDICE

| CA | D | T. | n | T.4 | n | V |
|----|---|----|---|-----|---|---|
|    |   |    | u | 44  | • |   |

| Le poeste di Jacopone     | •     |                |        | •    | •     | ٠ [   | pag.     | 121 |
|---------------------------|-------|----------------|--------|------|-------|-------|----------|-----|
|                           | CAP   | itol(          | o VI.  | •    |       |       |          | •   |
| Santa Croce di Firenze    | •     | •              | •      | •    |       | •     | <b>»</b> | 164 |
|                           | CAP   | ITO <b>L</b> O | VII    | •    |       |       |          |     |
| I Fioretti di s. Frances  | co    |                |        |      |       | •     | ))       | 169 |
| Parecchi capitoli dei Fio | retti | , rip          | ortati | test | ualme | ente. | ))       | 173 |
| т.                        | ES1   | T IT.          | ALIA   | NI   |       |       |          |     |
| Due poemetti di Fra G     | iacor | onia           | da V   | eron | a.    | •     | ))       | 241 |
| Cantico del Sole, attrib  |       |                |        |      |       | • '   | ))       | 267 |
| Lauda del B. Jacopone     |       |                |        |      | •     |       | ))       | 269 |
| Cantici spirituali del B. |       |                |        |      |       |       | ))       | 273 |
| San Francesco nel bosco   |       |                |        |      | e del | p. Fr | au-      |     |
| cesco Frediani M. C       | _     |                |        |      |       | •     |          | 289 |

read a trans



#### PUBBLICATO

IL XV FEBBRAJO MDCCCLIV.

La presente Opera s'intende posta sotto la protezione della logge del 34 ottobre 1840 relativa alla proprietà letteraria.